

#### DELLA

## ELOQUENZA ITALIANA

DI MONSIGNORE

#### GIUSTO FONTANINI

#### Arcivescovo di Ancira.

#### LIBRIDUE

Nel Primo si tratta dell'origine, e del processo dell'Italiana favella.

Nel Secondo fi dà una Biblioteca degli Scrittori più fingolari, che volgarmente hanno feritto in ogni materia.

#### IMPRESSIONE TERZA

Riveduta, ed ampliata nel primo Libro dal medefimo Autore, e nel secondo notabilmente accresciuta d'altri Eruditi Scrittori.



Per Girolamo Mainardi presso il Teatro Capranica

1.1.

1 17 1

. ... . . . . . .

.

 $L^{2} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^{2}} \int_{\mathbb{R}^{2}} \left( L^{2} \int_{\mathbb{R}^{2}} L^{2$ 

# All'Ill. \*\*\* , e Rev. \*\*\* Signore MONSIGNORE

### FRANCESCO ANTONIO

#### FINY

Arcivescovo di Damasco, Vescovo d'Avellino, e di Frigento, e Mastro di Camera della Santità di N. S. BENEDETTO Papa XIII.



UEL pregio, che folo forfe alla perfezione della terza impression di quest' Opera dall'Autor suo riveduta, e notabilmente ampliata, mancava, cioè

di ricomparire alla luce fotto gli aufpizj di qualche ragguardevole Perfonaggio, hò io presentemente la favorevole opportunità di farmi ad aggiugnerle,

men.

mentre mi conduco a porle infronte il venerato nome di V. S. Illustrissima, a cui riverentemente la dedico, ben lusingandomi, che la generosità vostra si pieghera benignamente ad aggradirla. Perocchè, avendo voi alcune volte onorati i miei Torchj colla vostra presenza, e colle erudite vostre fatiche illustrati, vorrete bene altresi magnanimamente permettermi, ch' io palesi al Mondo con questa offerta, quant' io mi riconosca da si segnalato onore qualificato; e troverete ancora, se non m'inganno, che ho fatta scelta di convenevol moneta per soddisfare a que-sto dovere. Conciossia cosa che mi avan-20 a presentare in dono un Trattato della ELOQUENZA ITALIANA a Voi, riveritissimo Monfignore, il quale non solamente siete della purità della latina favella amantissimo, dell' eleganza di essa benemerito, e del suo buon' uso intendentissimo, come le illustri Opere vostre palesano, ma questa nostra vaghissima italiana lingua con esatta scrupolosa diligenza sempre coltivate, e di tutte le bellez-

ze, proprietà, ed ornamenti di essa tanto sapete, quanto saper se ne può. E di queste cognizioni avete voi il nobile vostro spirito con sollecite osfervazioni voluto far ricco, non per averle, come alcuni, cosi sole, e digiune, ma perche sieno d'ornamento, e di ajuto, e faccian corte alle cognizioni piu nobili e piu sode, ed alle dottrine piu utili e piu massiccie, delle quali è pieno il felice vostro intendimento; talmente che non vi siete contentato di sapere, ma avete voluto sapere alla maniera degli Agostini, de Crifostomi, de Gregorj, e di quegli altri antichi dottissimi Padri, gli scritti de' quali con tanta approvazione, e profitto leggiamo. Quindi, dopo avere ammirata in voi una maravigliosa rara pratica de' sagri Canoni, delle Costituzioni Appostoliche, de Concilj, e di tutte le leggi, dopo avervi conosciuto eruditissimo nell' Istoria Ecclesiastica, peritissimo nelle Li-turgie sagre, nella Teología, e nell'al-tre scienze, e sino in quelle spezie delle matematiche sacoltà, che ad altri, costituiti

tuiti nell'alto grado, in cui la virtù vostra v' ha collocato, superflua fatica per ventura sarchbe paruta l'apprendere se di parlare in tutte queste materie vi oc-corra, vi udiamo farlo con quel dir proprio, che persuade, e piace; istruisce, e tocca l'anima, la convince, e la fa soavemente sua: e quindi ancora avete come per proprio vostro natural dono, ciò, ch' è stato ne' discorsi vostri anche piu famigliari offervato, il trovar voi di quel, che dite le piu forti ragioni, e l'esprimerle con un tal dir breve, e vigoroso, che quasi replica, d contraddizion non ammette: e ficcome da una tanta pienezza d'intendimento, e da una tale chiarezza d'idee avete acquistata quella singolar facilità d'operare in quel, che sia lavor di mente, attesa la quale, nulla la continua fatica de gli studj v' incresce, nulla le vigilie delle intiere notti concedute a gli esercizj dell' intelletto v' incomodano, mentre, trovando nelle fatiche stesse della mente vostra illuminata, ed aperta a tutto cio, che le si fa incontro, il gran

gran piacere d'intendere; ch' è il più conforme al naturale appetito della medefima, gli studj vostri a voi stesso fati-ca e premio divengono; cost questo pascolo sempre piu allettandovi, contento non vi lascia della scelta Libreria, che avete, ma vi fa continuamente esser sol-lecito ad accrescerla. Or per gli gradi non meno di queste vostre virtu, che de gli ornatissimi costumi, che in voi rifplendono, alle grandi dignità siete salito per decoro della Chiesa di Dio, per benefizio della Cristiana Kepubblica, e per fingolar pregio ed ornamento dell'Ecclesiastica Gerarchia, essendo con tale guida passato dall' essere da Giovanetto prima Canonico, poi Primicerio, indi Arciprete della insigne e celebre Metropolitana di Benevento, ad essere poscia Vescovo di Avellino, e di Frigento: ancorche [ permettetemi, Illustrissimo Monsignore, di dire liberamente il mio sentimento] io giudico, contribuire alla glo-ria del vostro nome, piucche l'onore di quella Mitrà , l'effere stato voluto , es fcelto

scelto alla medesima dal non mai abbastanza lodato Čardinale ORSINI grande Arcivescovo di quella cospicua Metropolitana, ed ora della Cattolica Chiesa massimo ed ottimo Gerarca . Sa tutto il Mondo il grandissimo splendore, che da sì glorioso Pontesice ha ricevuto, e riceve la Chiefa di Cristo, mercè a' chiarissimi esempj delle maravigliose sue eroiche azioni, della pietà, della vigilanza, del zelo, e delle Appostoliche fatiche, che saranno venerabili nella memoria di tutt' i secoli, e voi più d'ogni altro il sapete, che non solamente testimonio, ma in quasi tutte compagno indesesso gli siete stato, ajutandolo ne continui studj, ed esercizj pastorali, nelle visite, e ne' tanti provinciali, e diocesani Concili da lui celebrati, in ventisei de'quali leggo fottoscritto da Segretario il vostro nome: E questo insigne Arcivescovo, zelantissimo non solo per la sua Arcidiocesi, ma egualmente per la sua Provin-

cia, questi, dico, amò di avervi Suffraganeo e Comprovinciale, e ciò, dopo avere esplorato colla sperienza di sovra sei lustri il vostro valore, e la vostra virtù. Bisogna bene, ch'egli vedesse in voi un gran fondo di merito, che discernesse l'altissimo vostro spirito tal, quale sta, e che così vi trovasse, come to siete, l'idea d'un vero Prelato, copia eccellentemente ricavata da lui medesimo col benefizio di essere presso di lui sin da' primi vostri anni vivuto, sempre a lui caro, e nella stima sempre distinto: nel che venne egli a voler premiato in voi il bene dell' esempio suo, e delle sue istruzioni, le tante virtu, che da lui avete, la pietà, la dottrina, la prudenza, la moderazion d'animo, l'impegno tenacissimo a favore del giusto e dell'onesto, e quell'amore della maggior gloria di Dio, a stimolo del quale, con generosa liberalità profondendo santamente l'oro de'vostri Sacerdozj, prima da Arciprete nell'erezione di non una, o due

o due ricche sagre Cappelle in Beneven-to, avete poi in tre soli anni di gover-no Vescovile l'Episcopio, e la Cattedra-le di Avellino con magnistica sabbitarinnovati, e splendidamente ampliati. Quantunque solo non fu egli il sagro vostro Meccnate a voler premiato il vostro merito. Colla gloriosa scorta della di lui grazia vi eravate già fatto abbastanza conoscere in questa Corte, quando foste in qualità di nobile Conclavista con lo stesso vostro Signor Cardinal Arcivescovo dentro il Conclave, che finì coll' esaltazione d'Innocenzo PP. XIII. di chiara memoria, ove colla gentilissima amenità del vostro tratto, e colla saviezza amabile delle vostre maniere, la stima ed affetto del sagro Collegio vi guadagnaste. Era pertanto convenevol cosa, che la virtù vostra facendost bene comune, a risplendere in questa Città, Regina e Maestra del Mondo, dalla divina provvidenza fosse guidata, e che succeduto con universale giubbilo il gloriofo

rioso esaltamento dello stesso vostro Arcivescovo sul Trono Appostolico, venisse la medesima a far tutta la lodevoles comparfa in questo gran Teatro dell' Universo, e ad esporre voi a nuove fatiche, ed a nuove ricompense di onori. Cio fu, quando il nostro S. Padre, immediatamente dopo eletto Papa, vi fece Vescovo assistente al Solio Pontificio, ed Esaminatore de Vescovi: quando vi elesse Arcivescovo di Damasco, ed uno dellas Congregazione delle Sagre Reliquie delle Indulgenze; quando vi prescelse Segretario del Concilio Romano, dalla esemplare sollecitudine dello stesso Sommo Pontesice con tanta maestà e celebrità di concorso, e con tanto applauso ed approvazione de buoni, l'anno scorso nella Sagrofanta Basilica Lateranese celebrato: e ciò parimente è avvenuto, quando ultimamente la Santità Sua vi hà dichiarato suo Mastro di Camera, nel qual decoroso usizio vi aveva presso di sè trattenuto ben dicinove anni onorevol-

revolmente impiegato, mentre fu Cardinale. Ma tutto cio siccome non è il pieno de disegni dell'amor Pontificio verso di voi, nè il compimentodelle ricompense, che dalla nota singolar gratitudine di Sua Santità vi si aspettano, così non lo è de' voti di Roma. Il comune consenso, giudicandovi con gran vostra lode meritevole degli onori prima di conseguirli, vi vuole circondato das maggior luce : dalla univerfale acclamazione siete destinato a dignità piu eminente: le congetture di ogni ordine vi riserbano un giorno piu lieto e piu bello, i desiderj pubblici lo chiamano, e l'amabile maestà del volto vostro medesimo lo presagisce. Ma dove mi ha la vaghezza dell'argomento, e il piacere di fif-farmi fulle rare attrattive del fublime vostro merito insensibilmente portato? Perdonatemi, veneratissimo Monsignore, se ho osato di sollevare i mici pensieri troppo alto. Per rimettermi onde uscj, torno a giustificare l'ardire,

ch' io mi son preso di dedicare a V.S. Illustrissima quest Opera, e dico, che, se all Autore di essa vogliamo por mente, essendo egli un' Arcivescovo, grans letterato, celebre per altre sue Opere date alla luce, non disconveniva consagrarla a voi amicissimo dell' Autore medesimo, ed altresì Arcivescovo, famoso nelles lettere, e notissimo al Mondo per le vostre applaudite letterarie fatiche, talmente che ovunque scorrerà a farsi vedere questo Volume, non avrà il Leggitore da mendicar le notizie nè del suo Compositore, nè del Personaggio, a cui ora vien dedicato. Ma finalmente bisogna, ch' io confessi, che piu ancora di tutti questi motivi mi fa animo di presentarvi questa impressione, la singola-re vostra benignità: Questa mi lusinga, che siate per degnarvi di genero-samente accogliere l' offerta, che col piu profondo ossequio ve ne umilio, e da questa con tutta la riverenza imploro, che mi sia magnanimamentes permesso di viver sempre sotto l'ombra dell' alta vostra protezione, e di potere in faccia di tutto il Mondo gloriarmi d'essere

Di V. S. Illustriss. e Reverendiss,

Umiliss. divotiss. ed obbligatiss. Serv: Girolamo Mainardi.

# Raggionamento steso in una lettera dall' Autore posta nella prima edizione Romana dell' Eloquenza Italiana e diretta all'Illmo Sig.Marchese Gio: Giuseppe Orsi; come segue.



11 è pur coppo è claftedame manifole il gorerro, de fame della higga noltra Linia a que modelini ancora, che oggipiono in qualunque modo fano il sabergramo, monche coloro, che da quelle noltre contrado lontrai praticando oggi atre, e oggi forza fludationa illa giornata di detrarre a fino perge i opo dei manni alemmo delle lingue viventi, e col valenti contro di eli dal camo no nolto di quelle fecturer, che larra difermi sonto no nolto di quelle fecturer, che larra difermi sonto quelle a contra di cont

feo, feirwendo dierro a cosi fraza materia, e cos fiso nobile efempio, e con le zajoni figure dalla fia alcoqueza, e ad fiso fapere, moltrafie quanto valano travita e gli min, e gli altri; quegli in laficiare in digatete lo bellez ze incomparabili del noftro linguaggio, e gli altri; quegli in laficiare in digatete lo bellez zez incomparabili del noftro linguaggio, a mando lo hamor enotore chiaco, per se di proco, upulmente a stafeboda altro e i fecondi arendo baldanza di ripetare queflo meckimo nostro linguaggio si poco adatro a definence con propria, a capatral bodila fintimenti dell'almino, che o ecterbili nella facolia corcoria, o nella poetica, o pute in altra più frequente sull'un commen, a gran dell'interco con propria, a capatral bodila! fintimenti dell'almino, che o ecterbili nella facolia corcoria, o nella poetica, o prese in altra più frequente sull'un commen, a gran e gli è cetento, e malaccorcia o defericiera l'Unifico poprio dell'imana fistore il 11 testa guifa da movo fentimento citati vanno tra lor qualcoria e dell'arcita vanno ra uficio a fallo in pubblico il Padel Domenico Bodourur nel fios pioto Tameste, a cui disca fallo in pubblico il Padel Domenico Bodourur nel fios pioto Tameste, a cui disca fallo comparabili dell'arcita della reportaria e della propria dell'arguage a il qual libro connecido più più regi del tamo framper cionoscitto, e all'egato per fios de da la ficio, chi a tenti

"II. Oxă fictome nel genere umano auvi oșiui forta di gente, e di quegli tomnidi, quali entramo elli reimen odde leod și, come di los nă dabia a poderia la fenterata; e di quegli altri ancora, che liberandoli da quetla brita fi timangeno paghi di quello, che regono di honi 7 di qui da versuno; che il medelmo libro ne parli dore più volte fi e propageno per mezzo dele frampe, la pounto fia qualche ferta, arrivando ad elit capata, capata de la capata del capata del la capata del la capata del la capata del capata del la capata del capata del capata del la capata del la capata del capata d

Next letto qualche fallito rômanzo Italiano, qualche ragionamento, floria, e poefa de quelle, che V.S. Lainnettsuna il pafatofene poi diqui dei mosti, e adito discerare qualche face octatore di que), che put troppo fogliono andare intorno, fi è confermato di prima giunta nella medelima finanzia ; cioc che la nolta lingua i fainicite, e mechina, pe a mille miglia il accolti all' eccellenta cella francetie, nonte poi quali ben avvengio o le fica novelle, e forfic lo via morca, in olifectioni della lingua Italiana, con altre
coste mazavigiole, che none da fame memoria si imperciocche polito in fulla feverità di
Carone giudicava, da quel loio, che del primo lancio aves letto, e veduto, rottamente,
e olitanamente avvisiodo, che quivi conilidei il fommo degl'inegrai; che noll' Italia:
imgua zagionato e che quai modi di visculta attravere la per ia sia mener, fofero quali
molicare quanto il fio penfero vagalic fiore di camunino, ne catal o "inguno, mener son
porce sopra quello in manara vetura occarii il letto del fio cervello."

III. di forte non fatchbe tratto da mazavejtate , che un genio foortliero nodation dell'altra quinte delle code proprie, e del como leggerafimo delle altra; ordinen delle nota proprie del como leggerafimo delle altra; ordinen delle situa; ordine anche nota per un di e del dipregio, della favella fatalana, e cavarfi fa famtafia; quando fra noi fletti, orne noi odieva; non ciavette di quegli, che non fia cresciono di poere dare l'utima mino agli findi dell' eloquenza per correc chipo i migliore accupi. E non infrageziono moni altra compani la leggera libri difinali l'acti, che ferrit di chi può leggeri prima; e d'indi; come il Callo d'Elopo, fi eredono direra fionri di chi può leggeri prima; e d'indi; come il Callo d'Elopo, fi eredono direra fionri auforacciogno; i siche pio ne discorti, e nuelle leutre famigliari i mofitamo fihii di dire recorreta; e relacione, e cendendo, che con più terta feguna addoba diri deregios : ed anticke figurationale, antica delle prima della della

che non è capace di approvar la talcofa.

IV. Quindi è, che apparifce il favellar di costoro un innesto Iraliano di vocaboli a e di forme straniere tra la copia delle parole ardite, con le quali spicgano i loro pensieri astratti, e connessi a musaico, e tra le fanciullesche allusioni, e le fredde, e gonfie antitesi fondare ful falfo, che dentro il loro stile conciso vanno derivando da' luoghi impropri, e Iontani per isfuggire il difagio di ricercare con lo studio delle opere migliori le voci proprie, femplici, e naturali, in che ftà la finezza, e la perfezione delle lingue. Laonde non è poi da maravigliare gran fatto, fe dal capriccioso raccozzamento di tutre le medefime voci rimane guafto, e ofcurato il candore della vera, e perfetta eloquenza: i cui fentimenti allora fono più puri, quando fono comuni di tutti gli Uomini, e quando alla cognizione di tutti pervengono, o pajono pervenite, e nulla fenibrano aver di penfato. No doe parere firano, che v'inciampino anche perfone dorate d'ingegno, effendo ciò facilissimo, qualora inavvedutamente si avvisano, che gli Uomini ancora di miglior fenno parlino, e ferivano in quella maniera fteffa, e non altramente t e che tutti i libri, che abbiamo fieno di quel carattere, e di quel dettato: dalla qual falfa credenza pregiudicati nell'intelletto parecchi non curano pur di vedergli , nonchè di efaminargli per trarfi di errore : e pieni poi di baldanza con paragoni odiofi ci oppengono i loro ferittori di tragedie, di commedie, di facre orazioni, di lettere famigliati, di florie, di racconti, di traduzioni, e d'altre feritture si fatte. E se mai per avventura si avveggono della loro diffugguaglianza, per rimanere ad ogui modo fuperiori mettono in opera ogni arte a unico fine di far apparire vizi, e difetti negli autori più rinomati d'Italia; ficcome per lo appunto ingegnossi di fare il Bouhours nella sua Maniera di ben pensare , dove mischiandoli de' fatti nostti, e del postro idioma disse di varie cose, approvandole, e ponendo loro da per sè stello il figillo, immaginando, che da noi gli dovessero ester menate buone sen-2a alcun dubbio . E certo sarebbe flato creduto da fuoi partigiani , che ciò gli fosse venuto fatto, fenonchè ne fù riparato per lo fenno, e per la provvidenza di V.S.ILLUSTRESI-MA . la quale moftrò .

#### Che l'antico valore Negl' Italici cor non è ancor morto;

quando ella corfa, e commodi al romoço dilla Maniera di issa par fore, free foudo con fue fued otto e gravi Confiderazioni, e choperici quode filladie; e le littlicini ; de lingombarzano i pattari potti in bocca ai Dialogiti del Bonbourri dando Ella a vedere cal 
modefinno empo como in vari caracteri i ragiona mel elidio perbo il balanco i; e chi 
sa andras exectrando le vori; e le find da foraliteri inquargi i e quali cofe edgionano 
poi la corrazione, e ralterazione delle lingue; e ci do quicipani voltache fiele dedi instruzione degli eccelioni feritori; che con le opere lori banci linguaggi i e quali cofe edgionano 
poi la corrazione, e ralterazione delle lingue; e ci do quicipani voltache fiele dedia instruzione degli eccelioni feritori; che con le opere lori banci di radicio, e anello fipiri code poi Strittori, e non già, come fillamente eccelono alcuni, col tradurer, o trafportare 
da luogo a luogo le loro patole, i periodi, e le forenze. Certo il visiodo acroppiamento 
odelle varie mentore prede di quia, e di li finel ecretto pre una grazingento 
cuti tretrotci in tempo, che il lioquaggio Latino andrare già declinando dal ho prima 
candore, a vareri, che adoperando in qualche calo in mentirore, terminaliero elle ini 
quel genere, nel quale finezano cominciare; che fi guarettifi di non cominciare dalla 
repuebla, e più di terminane en fictoro il qual condigenane vone, descurrente la construire di contra la qual configurato il qual configurato even de-

V. Mi perché l'eleganza, a la perfezione dell'idioma noftro, come anchequella di unit gil airi, nomit fi biannere nella ficierza, a nella partià delle vori un oltre, a a cio mila collocazione, a legaurra di effe, la quale abbia del naturale, e fenza feoprie l'articio anfoccani a nel finti granti arre; poiche di verge grand are cei vonde in insirare perfertamente al naturale i per qualta capione fella non è ceji balterole, dhe névolri dicretori concorratio neutri insumeri delle disconi con vergina mi est participati dei responsabilità di superiori contratori della disconi della disconi della disconi servici mali nella ris vergea, di forellicro, ne con parole Italine fi parti Francefa, ovveto con parole Italine, to Francefi zaccozzate infineme non fi pertenda di partia tralinamente, ficome a vicinari della consideratione della contrata della contrata della contrata di periori periori altri consideratione della contrata di pertificatione della contrata di periori periori altri l'altri l'anticoni della contrata di periori periori della contrata di periori di periori periori della contrata di periori di parti e di periori periori di responsabili periori di re

Franceli raccozzate inheme noi nostri veggiamo farsi da molti .

VI. Però quello, che dicea Quintiliano del latino idioma, che altro era lo scrivere gramatiralmente, e altro latinamente, si dee adattare ancora al nostro Iraliano; perchè liccome la vera latinità conservava il parlar puro, e da ogni vizio lontano, cioè dal so-lecismo, e dal barbarismo; il modesimo altresì accade nel parlare Italiano, in cui si suole introdurre la corruzione non folo nel congiugnere sconciamente le parti dell'orazione ; mà ancora nel mescervi parole d'altri linguaggi , e molto più nel rirar quelle, che sono fatte per un particolare fignificato, a dichiararcene un altro diverso, e lontano, secondoche fanno quei , che s'invaghiscono dello stile fiorito , e metaforico , il quale abbiamo veduto regnare tant' anni ; onde sono pieni gli scritti di modi di favellare, i quali significando letteralmente in se steffi una cola, si tirano in sentimento dell' autore a fignificarcene un altra, come per cagione d'esempio quello, che io udi) dire una volta da un lacto Oratore : Strafeinare la navicella del vivere ai lidi della vecchiaja : le quali parole ognun vede, che in se flesse altro senso non hanno, che il lor proprio e letrerale, e no n mai quello, che intendea l'oratore, cioè invecchiare, e menar lunga vita; petrhè il vivere non hà navicella da strascinare: ne la vecchiaja hà i lidi : ne tra la navicella, e il viveret ne tra la vecchiaja, e i lidi avvi alcuna proporzione, fe 10 pur non traveggo. Mà di questi enimmatici, e mostruosi parlari sono colmi i titoli, e i frontispici de li-bri, nonche i libri medesimi. Ora questi tali non si avveggono, che le locuzioni proprie, e native sono quelle, che a guisa di carne deono esser collocate ne'luoghi, che la natura dimanda pel corpo dell' eloquenza, come appunto ben disse Giulio Cammillo, Uomo di gran fenno, e di grande ingegno, in quel suo trattato dell'Imitazione, che indirizzò ad Erasmo da Roterdamo. Imperciocche al corpo umano organizzato, mà però ancora secco, e in istato di desiderare la came per effer vestito, e ripieno nelle parti vote, paragonò egli il corpo dell' eloquenza in tempo che non avelle ricevute ancor le parole; ma che già stelle apparecchiato per ticeverle, come cosa già prossima all'eloquenza, e dall' artificio già renduta acconcia e disposta. E secome il corpo umano spelle volte non vuol moûtzte la czme, ma le veffiniensu ; cosi fa ancora il corpo dell' cloquesta, le cui vefii fono i tratlati, i quali futiano per neeffita feliamente, cicie per coprice il copp. E rejul è vero, che un capo sumano già organizzato volendoli empier non di czme, ma di que' panoi code finopo le vefii, syretteble una teffina in vece di un corpo numato; sella naniera fielia empiendoli le partii vote dell' ortzione co tratlati, vertabbella fare non gil un imulatro di figrave telopenara, ma ibasti un corpo da movere i risquadata il fle cida.

come quello della donna descrittà da Orazio .

VII. Negà cradacit i che fa; che le vellimenta dell'enzione fi pollano fue d'orga punto percochi di ergione non dono formatificmo di qui falo, che i poppio alla fua matelli i cole di ogni fost tratalat; che dagli autori di primo feggio fono fan adoperati, in guita tale, che oggi non fanno più vita di effer quali, cole tratalat; e che fono fimili a quelle parti delle vellimenta. Il e quali inferandoli bene agli uomini pieni di coppo, panono di effer tare con follo tro, o pre fanza valenzaz di false i unificono collivire. Come poi melle parti; che vrano fendendo non poò mader si fatto alletramento, allora ivi inano lacogo le falde della parto; coi e tratalati cospodi di all'articio del meditiono autore:

VIII. Cas per quelle confictazioni ellendo alia necellario il conoficinata o di quegli eritorio; che più eccilenti soni citti mella Italiana dopuman, a nede apporte riguizza tel circo veliopie in stisfendost genere, che ii pari d'avanti uni e vanato di ribiette poi vole alla grana dentili. I aquali e ricorcierbo neo foliamente a bonitati, in a 'foretieri, che fono veghi di ripprendere il lingua moltra, o vei i accorpilette, e di riliampolifero in pubblicate in termopo, che foriva il lingua moltra, e il vero fluodo della Italiana cilcupationa della proposita della prop

IX. E pure egli è veto, che con una tale ristampa, da me dianzi accennata trovereb-

bood de fiddingra meita alla loco avidati, imperiocoche l'incasse giovenni, e patricolarmente quei che hanno vaghezza, e calemo d'applicara all'aren i importune del ragionare alla modirindone, a finenvoderabbono delle opere di quei valensuomini, che al tempo degli avi noditi ficioriono in finenye a i incloquenza; e verebbono a conclorer il grande sugnano, che pensiono impereda filette a certi volumi d'amoni moderni, che gli fanno travitare con la missime del fino positico di fastari alla granti del percursi intigno facto, a in mini, il che la compenzione ; si in fomma con tutto il corpo del ragionamento, vetili un di ettento para il diverti fia loro, e atti a fra tragi falloro, che l'utilico di morre qui alici-

ti, egli animi dichi ode.

X. Quella gelle iertetatis, per chiamarla cool, fanoi fi è figură dall'amos spec, în give propera deții feritorul o perfec, diromanis, et diferent artelemici; onde per quello il fecolo profilimamente caduro, in materia delopeara, e di lingua Italiana hi curili artelemina de la coloria imedeimi nigura dallora uni qual anditu declimalor que fin plite metterio, e printri sia spresitiva e registrarije, increme giunta a dire tino îl Franceit Menagio nelle Amostroa il Socorea trottenino quarto de Giovania della Cafa quantumente con politarita, che anco in quello trempo alemi ineggii festi mon abbiano liproto altrire la forme non hamon incontanta in medienta ventura; per rest onde fino si ratis, che pora fatica ci vuole per amoverargii. Percoò il Librati tamo più dovrebbono accognifi del vantagio, che los re verebbes i quamo più vegono ricerattira oper finiglianti degli crediti i unita del Cafa, del Gantario, del Talfo, del Boazartio, del Bocazeto, dello Storigo Davita, e del Cafalia Bestrarigiti.

XI. E per non diparrirmi da'libri noftri Italiani in diverfe materie; quefti pi fanno tor-

nate alla memoria un debito antico già contratto da me col Signore Abate; oggi Monfiguor Giulio Imperiali, delle cui rare prerogative e ricevorte dal nascimento, e da lui stello acquislate, avrá senza dubbio V. S. Izlustrassima udito ragionarne: impercioccho egli in occasione di dover passarfene di là da' monti per pascere l'animo suo signorale in vedere costumi , e paesi diversi , siccome ha fatto ; mi comandò , che gli distendessi un Catalogo d'autori nostri de'più eccellenti, che di varie facoltà avessero scritto in Italiano: e ciò appunto per potere ancor egli mostrare con le scritture alla mano i pregi della nostra favella nelle contrade ove andaya, qualora ne fosse mai accaduto il bisoguo; immaginando, che in questo particolare jo potessi corrispondere al suo desderio non per altro ri-guardo, se non per la copia di questi, e d'ogni altra sorta di libri, che arricchiscono le franze della Biblioteca dell' Eminentiffimo Signor Cardinale Inperiali mio Signore Laonde non avendo io mai prima d'ora colto il tempo di ubbidire ai commandamenti del medefimo Signore Abate, parte per mia propria negligenza, e parte ancora perchà io mi perfuadeva, che realmente non teneffe egli bifogno di un fimil Catalogo, come quegli , che senz' altro è fornito delle cognizioni più nobili , ed è informato degli autori più accreditati ; ora finalmente l'opportunità di questa lettera mi fa risolvere a tessere il medelimo Catalogo, ordinandolo per classi di maretie in forma di biblioteca, dove io non ci avrò altro del mio, che i disegni, e l'orditura, Equello, che mi move a comunicatlo a V.S. ILLUSTRISSIMA, fi è la speranza, che ella di fua mano tolgà i difetti, che porterà feco, e gli dia quel compimento, che le parrà più necessario per un somigliante lavoro, in cui non è mio penfiero d'inferirci fenon opere già pubblicate con le stampe : e di queste non rutte quelle, che vanno attorno sopra vari argomenti; ma quelle solamente, che per la notizia, che io ne posso avere, mi sembrano in qualche modo nel genete loro più degne di esser considerate. E per maggior sicurezza di chi avesse per avventura a servici in qualche guisa del Catalogo stesso, in caso che mai gli avvenisse di passate ad altre mani, che a quelle di V.S. ILLUSTRISSIMA, io stimo ben fatto il segnarci oltre a'luoghi, agli anni , e alla forma delle impreffioni , anche i nomi degli Stampatori , ponendoci qualche breve annotazione di quando in quando ove parrà , che il bifogno lo richiegga ; acciocchè accadendo, che un libro fia flato flampato più volte, e diversamente; e che uno Stampatore sia più accurato, ed eccellente dell' altro, si sappia scegliere l'impressione migliore, e più intera : benchè però talora io fia per accennare quella fola impressione, che avrò veduta, non escludendo già per questo le altre, le quali vi potessero esfere. Una diligenza così minuta pare affai neceffaria anche per un'altro riguardo, ed è perchè i nomi de medefini libri non effendo mai più giunti all'orecchio di qualche feettico Oltramonta-no di quei, che fono facili a decretare, e a metrere in dubbio le cofe più certe; con tanti contrassegni di verità servano essi a levare ogni occasione di supporre, che sieno libri ideali, o fittizi, come da taluno si è giunto a credere degli scritti indubitati Greci, e Latini , che da moltiffimi fecoli vanno per le mani degli uomini : e perchè in oltre conofcen-doli aver noi opere eccellentiffime fopta tutte quante le facoltà più illufti , dettate in linuou aver not opere etterminime nopea autor para leggono tuttavia volemberi e dagi Ita-juan jedli, e dagii fitzanieri i fivegga anora quanto fia vana fatica quella, che fi pendo in occrate divilipendere in arate guule la meddema lingua, come fe folie incapace di fimi-li materie, e particolarmente delle puì gravi; a unico fio poi di anteporte una lingua, nella quale per confentimento comune a gran pena si possono mostrare pochi scrittori fa-mosi, e per conto della favella sutorevoli, che seno poi antichi di cinquant' anni si la-dove inostri più rinomazi sono già vecchi di quattro secoli. Questo è ciè, che brevemente mi è occorso di scrivere a V.S. Illustrassima in proposito del nostro linguaggio, a cui ella fa tant'onore co'fuoi componimenti; onde non rimanendomi altro; che di foggiugnere il Catalogo, del quale hò parlato, la supplico ad accogliere il tutto con quella sua incomparabile umanità, con la quale riguarda ogni cosa, e me specialmente, che sono Di V.S. ILLUSTRISSIMA

Roma in questo di 30, di Giugno 1706.

Divotifimo, ed obbligatifimo Servo Giusto Fontanini.



#### DELLA

#### . ELOQUENZA ITALIANA

#### LIBRO PRIMO

Nel quale fi spiega l'origine, e il processo dell'Italiana savella.



Ra i contraffegni ficuri, onde una Lib. 1. cap. 1. volta ne' reami, e nelle città più pulite fi ravvifava di primo afpetto lo ffabilimento delle nobili difipine, uno fiera il vedervi fioririe lo ftudio delle fcientifiche lingue antiche, per apprender le qua-

li non fu grave ai nostri maggiori sin da' primi anni il varcare e monti, e mari, scorrendo paessi lontani a fine di tornarscene poi ricchi di gran tesori, da
lodevolmente impiegare in beneficio della religione, e della repubblica, partecipando altrui le merci letterarie, da esti in tal gussa onoratamente acquistate. Di qui ne nacque, che la vigilanza de'
sommi pontefici, padri, e macstri universali dellaChiesa, e le sacre adunanze de' Concilj ccumenici,
ben certe dell' importanza di tali acquisti, non tralasciarono in varie occassoni di amplificare si rilevante istituto, e d' inculcarne l' osservaza con larghi provvedimenti.

A la variazione delle cose umane portando, che nelle scuole, e nelle Accademie da lungo tempo sieno cominciate a passare in disuso cossi la luna di applicarsi alle lingue motte, depositarie delle scienze, si veggano comunemente occupati intorno allelingue vive, non è maraviglia, fe il pregio delle
dot-

I. La lingua Italiaa fucceduta alla

no en Liough

Lib, I. cap. 11.

dottrine traviando non poco dalla stato primiero, fembra quafi minacciar l'estinzione dell' antica lingua latina, lingua facra, e reiua di tutte le occidentali, cui la potenza Romana cercò d'ingrandire fopra le lingue stesse d'Oriente, e al pari dell'imperio del mondo, per detto di fanto Agostino nel libro xix. de Civitate Dei, ove a capi vir. afferì, che dai Romani opera data est, ut imperiosa civitas non solum jugum , verum etiam unguam suam domitis gentibus pacto societatis imponerent : e loro facilmente riuscì di render comune la propria lingua, ladove in tempo di Cicerone tal pregio otteneva la Greca, per quanto egli ci lasciò scritto nella orazione in favore di Archia a capi x. Graca leguntur in omnibus fere gentibus : Latina fuis finibus, exiguis fane, continentur . In oggi questa lingua stessa a gran pena si vede rifuggita nel seno di pochi, dappoiche un altra, succeduta in suo luogo, fra noi fe ne va fignoreggiando, alla quale nel fecolo xv 1. col vivo esempio della pratica molti de'nostri piu famofi scrittori di tutti gli ordini valorosamente si opposero. Il perchè in oggi passando le cose diversamente da' secoli andatì, siamo astretti ad esaltar questalingua in tempo, che si cerca di abbatterla, come segui dell'altra, o guaftandola con nuove formole, e con nuove frasi, e vocaboli, o anteponendole alcuna delle viventi, per non aver forse piena contezza dei pregi dell'Italiana favella, da noi con l'esempio di Dante, chiamata eloquenza, e in latino eloquium : de' quali pregi ci restano tanti mallevadori, quanti furono gli uomini infigii, che scrissero volgarmente in tutte le arti e scienze, conforme si farà vedere a fuo luogo.

Tre lingue Romante, o wolgatis nate dall'ancea at difeadimento della latina, cagionato in principal Romana.

luogo dai popoli Scttentrionali, che fotto il general Lib. L. cap. ef. nome di Goti, già dapprima confederati co' Romani fino da' tempi dell'Imperador Massimino, e poi col nome di Franchi, Vandali, Unni, e Longobardi, ostilmente diffusi in amendue le Gallie, Cifaipina, e Trasalpina, e poi nelle Spagne, e posta in commercio la barbarie del proprio linguaggio, a poco a poco fecero dapertutto mutar faccia al dominante idioma Latino, dianzi ufato dagli abitanti di quelle provincie, detti in quel tempo Romani, cioè di legge e di lingua Romana; talchè dall'alterazione di esso idioma latino se ne venne a formare un altro, chiamato poscia ancor egli Romano, e indi Romanzo; non già perchè fosse Romano, ma perchè con tal nome si distinguesse dal Teotifco, detto altramente Barbaro, che in radice Cangius. v. barnon era , fenon il Gotico , nel quale il Vesco-barus. vo Ulfila trasportò i quattro Evangeli, pubblicati da Tommaso Marescallo . Secondo Stefano Skinnero , la voce Romance viene dal Francogallico Roman, det- Anglicanum to da noi Italiani Romanzo; poichè l'idioma de Franchi, Goti, e Longobardi, tutti schiatta Germanica, misto a quello degli antichi nazionali Spagnuoli, Franceli, e Italiani, dove essi popoli sopravvennero; affinchè si distinguesse, come ho detto, dal Gotico, e Teotifco, appellossi Romanzo: e in questo poi si scrissero i poemi, e le storie militari, perciò dette Romanzi. Quindi è, che l'idioma Romanzo, e il Francese passavano per sinonimi: e appresso Egidio Menagio in certi versi, preposti a un codice delle Etymologique v. favole di Esopo, queste si dicon tradotte in Roman- romans. zo, e anco in Francese: e Guglielmo Nangio Domenicano, che dopo aver dettata in latino la storia di Francia, la scrisse poi anco in Francese, afferma di averla portata di latino in Romanzo. Nella libreria ducale di Torino si serba un codice del Tesoro maggiore di Brunetto Latini, e vi si dice portato de

Etymologicum

Dillionaire

Lib.I. cap. ul. Latin en Romans , di Latino in Romanzo , o sia in-Francese; benchè in quanto al latino ciò non susfifta. Lamberto il Corto, dicitor Francese, traslatò in versi Romanzi l'Istoria di Alessandro Magno nell'anno 1150. dandole principio con opporre il Latino al Romanzo e con dire di sè medefimo,

> Qui de Latin la trest, & en Romans la mit Che di Latino la traffe, e in Romanzo la mife.

ed.z. L.di Parigi 1581.

Il Presidente Claudio Fauchet ne parla in due luoghi e nel libro I. a capi av. dell' Origine della lingua Francese; e nel libro 11. degli Antichi poeti Francesi a capi 11. Ma di questa lingua Romanza. appresso torneremo a parlare. Celso Cittadini nel suo Processo della lingua volgare esamina la mutazione, alla quale andò foggiacendo la lingua latina; ma nelle carte antiche, e ancora in moltissime memorie in pietra di varie Chiefe Italiane manifesti appariscono i principi di tal mutazione : la quale più specialmente s' incontra nell' innesto di non poche parole barbare ed estere, nelle fconcordanze gramaticali, nelle declinazioni, e conjugazioni fregolate de' vocaboli, e nella ortografia, uniforme alla pronuncia di chi scrivea: cose da me già toccate in dar fuori l'antichissimo originale latino del Decreto sincero del pontefice san Gelasio I. trascritto nel secolo sesto di nostra salute da persona, la quale più fapea questa lingua volgare, o latina alterata, che quella del fanto pontefice, e de' padri di quel Concilio Romano, in cui fu scritto il Decreto .

De Antiquit. Horte pag. 331. dia vil.

III. Antichità della lingua Romanxa

Alle Sanilorum Ordinis faneulo 111. Parte 11. jeg. 258.

A fcendiamo giù basso al secolo vi i i. Nell'an-IVI no di Cristo 772. passò di questo secolo santa Lioba, discepola di san Bonifacio, martire ed Apostolo di Germania, della qual serva di Dio Ridol-Bi Benedilli , sc- fo monaco di Fulda , che ne scrisse la Vita , racconta, come uno Spagnuolo paralitico, dopo visita-

ti i fantuari di Francia, d'Italia, e di Lamagna, andò Lib. I. cap. nI. in Fulda al fepolero di quella fanta badeffa, e dopo fattevi le sue preghiere, entrò nella grotta di san Bonifacio, dove proftrato in orazione, vi giacque come addormentato: e mentre taluno voleva alzarlo, ne fu impedito. Frattanto lo Spagnuolo fenza più tremare, si alzò da sè: interrogatus ergo a presbytero ( quoniam Lingua ejus , eo quod effet Italus , notitiam babebat) retulit, fe per excessum mentis vidiffe virum &c. Di qui fi trae, che nel fecolo vIII. il linguaggio Italiano vi era: e che s'intendea lo Spagnuolo da chi sapea l'Italiano, per essere entrambe lingue Romanze, Offervo, che Adriano Politi nel Discorso della vera denominazione della lingua nostra volgare, a capi xIV. appiè delle sue Lettere, suggerì, che ad effetto di scoprire i principi, e gli avanzamenti della lingua Italiana, e come essa pian piano si andasse formando, sarebbe molto a proposito il rintracciare le carte antiche, scritte in quella lingua comune fotto i Re Longobardi, già fignori di Lombardia, e ancora di quella parte di Tofcana, che perciò si chiamò Tuscia Langobardorum. Ma dopo Adriano Politi, il qual morì nel pontificato di Paolo V. fe ne fono stampate in sì gran numero, che anche fenza quelle, che ci rimangono da stampare, questo punto è largamente chiarito. A ciò ha giovato il cercarne anche de'tempi affai dopo, mentre nel girare degli anni crebbe fempre più l'alterazione di essa lingua, talchè nell'imperio di Carlo Magno formava corpo, benchè non ofaffe uscirsene da sè fola in pubblico, ma per lo più nascosta fotto il manto della latina, a cui cercava d'attaccarsi . Chiari vestigi se ne veggono nelle Li- Analella to. 11. tanie Caroline, nelle quali il Padre Giovanni Ma- pog. 687. 690. billone vi riconosce la lingua Romana, o Romanza, Hyponnejes ce Gallica lingua. detta da Arrigo Stefano Jermo Romantius; leggen-

Pag. 420. ediz-1.

dovisi

Lib. I. cap. 14.

dovisi nella invocazione de' Santi: tu lo juva per: tu illum adjuva, e più volgarmente: tu lo ajuta, o tu lo giova, o gli giova.

IV. Stato della lingua Romanzo ne' fecoli 1x. e x.

N A fotto i nipoti di Carlo Magno molto più chiari M A fotto i nipoti di Carlo Magno morto piu cinari e copiofi rifcontri della lingua Romanza, e volgare ci si rappresentano in una convenzione, stipulata in Argentina nell'anno 842. tra Carlo Calvo Re di Francia, e poscia Imperadore, e Lodovico Re di Germania, figliuoli amendue di Lodovico Pio. Nitardo nel libro 1 II. della sua Istoria racconta, che i detti due Re dopo le lunghe guerre avute con Lotario loro fratello, stabilirono una concordia fra loro due; e che, giusta l'ordine della primogenitura, ciascuno di essi, non già nella proprià lingua, ma bensì in quella del paese, dove l'altro fratello regnava, ne giurò l'osservanza. Così pure il popolo, vassallo di ciascuno de' due Re, nell'idioma del popolo, suggetto all'altro, approvò il giuramento del proprio Sovrano, fatto al fratello: sacramenta, que subter notata sunt, Ludovieus Romana, Karolus vero Teudisca lingua juraverunt : ac fic ante facramenta , circumfusam plebem alter Teudisca, alter Romana lingua allocuti sunt. La lingua Romana, o Romanza era del regno di Carlo. e la Testisca di quel di Lodovico. Ciò si fece intal guisa, perchè nel dare il giuramento, ciascun di loro dovea foddisfare all'altro fratello, e al fuo popolo circostante, da cui ciascuno, per essere bene inteso, e per far comprendere, che candidamento operava, dovette parlare nell'idioma volgare dell' altro, e non nel proprio : donde si trae, che amendue le lingue si usavano ugualmente da ciascuno de' due fratelli . Molti hanno parlato di queste due solennissime formole, che Nitardo ci ha conservate, e fingolarmente Giovanni Bodino nel libro v. a capi v 1. della Repubblica, Claudio Fauchet nella Origine del

della lingua Francese a capi 1v. e Marquardo Fre- Lib. I. cap. 1v. ero, il quale nell'illustrarle, volle, che l'una fosse in-

terlineare dell'altra, cioè la Teotifca della Romanza. Ma niuno le ha meglio confiderate di Carlo Ducange a capi xxxv1. della prefazione al Glossario. Per esser brevi, le porrò quì, come stanno nel testo Romanzo, con far uso di certe piccole varie lezioni del Ducange, e delle sue spiegazioni; ma tralasciando il passo Teorisco, per non fare al caso nostro.

Giuramento di Lodovico Re di Germania a Carlo Re di Francia.

PRo Deo amor & pro Christian poblo, & nostro comun falvament , d'ift di en avant , in quant Deus favir, & podir me dunat, si salvarejo cist meon fradre Karlo, & in adbjudba, & in cadbuna cosa, si cum om per dreit , son fradre salvar dist in o , qui id un altre fi faret : O ab Ludber nul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karlo indamno fit .

#### VOLGARIZZAMENTO.

P Er amor di Dio, e del popolo Cristiano, e nostro comun falvamento, da qui innanzi, in quanto Dio mi darà sapere, e potere, falverò questo mio fratello Carlo, e lo ajuterò in ciascuna cofa , sicccome uomo per diritto dee salvare il suo fratello in ciò, che altri farebbe a me: e con Lotario non farò alcuna convenzione, che di mio volere fia di danno a Carlo mio fratello.

II.

Giuramento del popolo del Re Carlo al Re Lodovico .

C I Lodhweigs sacrament, que son fradre Karlo jurat, confervat, & Karlus meos sender de suo part Lib. L. cap. Iv.

part non los taint , fi io returnar non luit pois . ne io ne veuls cui eo returnar, int pois in nulla adjuaba contra Lodbevigs nun fi juer .

#### VOLGARIZZAMENTO.

S E Lodovico offerva il gluramento, che fa a suo fratello Car-lo, e se Carlo mio signore per sua parte non lo attende; se io non posto, o non voglio a sui ritornare, non gli daro niuno ajnto contra Lodovico .

A queste due formole, il cui dettato in più cose ha molto della lingua Friulana (ma rustica e plebea, la qual pure molto fi accosta alla Provenzale, e all'antica Francese) si vede lo stato, in cui nell'anno 842, trovavafi la lingua Romanza; e tale, dal più al meno, doveva effere in tutti gli stati, sottoposti all'imperio Carolino, e principalmente in Italia; ma non così in quei di Lamagna, dove correa la vecchia lingua Teotifica, e non la Romanza : alla qual lingua Teotifca , e anco alle origini della nostra comune Italiana darà gran lume il voluminoso Tesoro delle antichità Alamanniche di Giovanni Schiltero Giureconfulto d'Argentina : opera, la quale dopo effere stata lungamente . desiderata, presentemente si stampa in Ulma. Il Ducange va riflettendo fopra alcune particelle delle fuddette due formole, da lui credute, non fenza ragione, dopo tanti secoli in qualche cosa sbagliate: e poi recita uno strumento in lingua Limosina, scritto verso l'anno 1100. sotto Lodovico VI. Re di Francia, e da lui copiato nell'archivio della badia di Conca in Normandia: carta piena di maniere fimili alle Italiane rozze, e Lombarde, come dire: da questa ora a devant ... ome , ni femena ... non i prendren , ni li feren . . . ni fon aver no li tolren , &c. Nell' anno 999, ai xvIII, di Febbrajo usci di vita il pontefice Gregorio V. e nell'epitafio, alzatogli nella bafilica Vaticana, e inserito negli Annali ecclesiastici, si

Baronius A.D. 999. 5. 1. legge, che egli possedette tre lingue.

Usus.

Usus Francigena, vulgari, & voce latina, Instituit populos eloquio TRIPLICI . Gregorio prima del pontificato chiamossi Brunone, e gli storici il fanno di nazione Sassone. Suo padre

Lib. I. cap. v.

Ditmarus rellitutus lib. tv.pag. 353. lib. v. pag.

Opufcula bar.

Ottone, che fu Duca di Carintia, e prefetto della Mar- 370, ca di Verona, detta poi Trivigiana, ebbe per madre Liutgarde, figliuola di Ottone I. Imperadore . Sicchè la lingua natia di Gregorio V. fu la Teotifea, o Tedesca, nell'epitafio appellata Francigena; onde ivi più sopra egli è detto lingua Teutonicus . La Germania poi , altramente Austrasia , fu chiamata Francia orientale, e giusta l'osservazione di Giuseppe Scaligero, 117.121.edit. 11. anche Francia Teotifea, affinche si distinguesse dalla oc- Francof. 1612. cidentale, detta Romana da Liutprando nel libro 1, a capi vr. dell'Istoria, perchè vi si parlava la lingua-Romanza; ladove nella orientale si parlava la Teotisca. Invece di Francigena, voce di que'tempi in fignificato di Tedesco, siccome altrove ho notato, vi fu chi lesse malamente Francisca. La lingua poi volgare di Gregorio V. fu la nostra Romanza, la quale egli non dovette ignorare, come personaggio distinto, e vivuto in Italia col padre. Del resto il nome delle tre lingue Romanze, per avviso dello Scaligero, fu introdotto dai Barbari vincitori, nelle leggi de' quali fu di due forte la condizione degl' ingenui: e la peggiore si riputò la Romana, come appunto quellade' Latini in Roma. In Italia i Longobardi, nelle Gallie i Franchi, e i Borgognoni, e in Ispagna i Visigoti si distinsero dai Romani nelle lor leggi, e ne' contratti ancora, tuttavia esistenti.

Ristoforo Cellario, uomo di nome assai chiaro per le molte sue opere, nella quinta delle sue Differtazioni accademiche trattando de' Goti, e de' Longobardi, i quali si disfusero nell'Italia, osserva, che il genio della loro favella Teotifea andò fra noi at-

I Barbari focero nascere la lingua...

Liber cape

taccandos alla Latina, e che questa non si usava altramente dai Goti, che secondo il loro proprio talento. Olao Borrichio nella sua leggiadra Dissertazione de caussis diversitatis linguarum ne ascrive il divario ai commerci, alle trasmigrazioni de' popoli; e anco alla negligenza degli uomini. L'imperio Gotico durò in Italia anni exx. e il Longobardico anni ccv1. Laonde nel lungo spazio di tre secoli quanto grande alterazione l'uso continuo e il commercio potettero farvi in ciò, che riguarda l'idioma, si può bastantemente raccorre da quanta ne secero in tutto il restante, quando, allo scriver di Dante nel Convivio a capi xI. anche fenza tali avvenimenti, le lingue vive ogni cinquant'anni fi mutano. Il facondissimo Romolo Amaseo nella Scuola 1. contro allo scrivere in lingua volgare, da lui intitolata de latina lingua usu retinendo, non poco ne accenna. Si tralasciò l'arte di declinare per casi, de' quali tuttavia son privi i Tedeschi : si presero i casi obliqui pel retto: e i Tedeschi aggiungono tuttavia le prepolizioni per fegni de'cali, le quali i Latini supprimono. La conjugazione de' verbi si gittò al Germanismo, pigliando i verbi ausiliari avere, ed essere, con l'ajuto de'quali si fingono i tempi, e si esprime la forma passiva. Il perchè, io bo amato, sente dell' indole Tedesca, e così pure molte altre forme di dire. Innanzi al Cellario, Giusto Lipsio a capi 111. del Dialogo della retta pronuncia della lingua latina, e Claudio Salmasio a capi v. della Miscella sopra il Jus Attico e Romano, aveano già toccati alcuni di questi particolari a favore della lingua Ita-

Pag. 174. 176.

pra i Jis Articolari a favore della lingua Italiana, fondari nella famofa carta di Ravenna del fecolovi, chiamara Plenarie fecuritatio, la quale dopo Barnaba Briffonio, e Gabriello Naudeo fu cipreflacon tutta l'accuratezza dal P. Mabillone nel Suppli-

mento diplomatico . L'infelice studio de Barbari

Cap.XIII. pag.

in

in apprendere il linguaggio latino, o piuttosto in Lib-L cap-v. guaftarlo, e la natura degl'Italiani di que' tempi in trascurare ogni sorta di lettere, cagionarono, che in tutto il bel paese, spartito dall' Apennino, e circondato dall'Alpe, e dal mare, si udi finalmente, nonpiù la lingua Latina, ma bensì un altra comune, che nelle voci sembrò alquanto Latina, ma che per la depravazione, e nuova inflessione, e struttura. di esse voci, e anco per la mistura di altre nuove, e non più udite, si vesti di uno straniero e pellegrino sembiante sin negli stessi caratteri. Indi col girare de'secoli quella lingua stessa comune, la quale per vizio di gente barbara si era fatta e composta, fu poi da ingegni perspicaci seriamente ripulita, e messa in regola, dappoichè nell'Italia si sgombrò il torpore della dapocaggine; onde il parlare Italiano comune, nato in tal guifa, potette arrivare al gloriofo fegno, in cui fi trova al presente, e che siamo per dimostrare. Perchè la formola di lingua. Italiana comune non si tenga per nuova, basta, che fi trovi usata da Paolo Giovio nella lettera all' Imperador Carlo V. preposta a' suoi Comentari delle cose de' Turchi, stampati in Venezia presso Aldo nell'anno 1541. Ma Dante affai prima del Giovio col nome di volgare Italico rammentò il nostro idioma nel Convivio a capi x1. la qual cosa in sustanza è il medefimo, che dirlo Italiano comune de' letterati, che bene lo scrivono. Lo Speroni, il cui fommo ingegno ha sopra ogni altro dottamente illustrata l' Italiana eloquenza, nella Parte 11. del Dialogo dell'Istoria lo chiama più volte comune Romanzo d'Italia. E qui 458. 461. 463. cade in acconcio il detto del Varchi nell'Ercolano, che Pag. 107. da' mali portati all'Italia da' Barbari nacquero due beni , la lingua volgare , e la città di Venezia .

Dialogbi pag.

Lib. 1. cap. vi.

VI.
I Letterati Italiani prima feriffero nell'idioma Remanzo di Francia,
che nel proprio.

T On pare, che l'accennato regolamento di questa lingua fosse noto prima del secolo x11. dopo il qual tempo il nostro volgar linguaggio, secondo la varia indole e costituzione de' popoli Italiani, serbando varie maniere e differenze, cosa comune a tutti i paeli, fu mesticri, che l'universale degl'intendenti concorresse nella elezione di un dialetto comune per le scritture, e per quello, che vuol dire eloquenza, e scria dettatura. Sembra, che da principio gl'Italiani, giusta la diversità delle opinioni, e degli affetti, non convenissero nella qualità della scelta, e che ciascheduno si compiacesse del proprio dialetto in tempo, che tutti camminavano del pari, e niuno fe ne ufurpava il primato. Quantunque nelle città corressero due linguaggi, radi erano quelli, che professassero di stendere i meditati concetti dell'animo in favella del tutto volgare, come tenuta per troppo ignobile, co di lunga mano interiore a quella, che, mista di barbaro, e di latino, era già destinata propriamente per le gravi scritture. In que' tempi verso la fine del secolo x11. la Gallia braccata, o Narbonese, detta poi col nome di provincia Romana, e volgarmente Provenza, come vicina alle contrade d'Italia, e piena di leggiadri costumi, e di Corti signorili, cominciò ad effere frequentata non poco dagl' Italiani. Portava il genio allegro di quella nazione, e di que' tempi, che conseguissero grande applauso gli avvenimenti amorofi, e militari, dipoi ridotti in istorie favolose col nome di Romanzi, per esser descritti in quell'idioma Romanzo, chiamato Provenzale, o Francesco, che dir si debba: fra le quali due lingue benchè allora passasse qualche divario; nienredimeno il nome di Provenzale ufavafi indifferentemente, come riconosce Vincenzio Borghini nel proemio delle Annotazioni fopra il Decamerone, che -202

Cangina v. Ro-

corrono fotto nome dei Deputati, il principale de' Lib.t. cap. vu. quali fu esso Borghini. E io vado pensando, che ficcome l'idioma Italiano appellossi Toscano, così al Francesco si desse il nome di Provenzale.

VII. Idioma Roman go diFrancia ditit-

TÉ fu malagevole, che la novità delle opere in tal lingua si ricevesse in Italia, e che molti de' nostri fo anco in Italia non veggendo per anco distinto e nobilitato alcuno de' dialetti volgari d'Italia con opere scritte, o almeno tali, che potessero pareggiarsi alle tanto applaudite della Provenza, e del resto di Francia, adottatsero per iscrivere le proprie e in prosa, e in verso, quella si famosa, e dilettevole lingua Romanza. Brunetto Latini, che fiorì affai prima dell'anno 1294, nel quale se ne passò di questo secolo, ci informa di una cosa notabile in fine del capo 1. del suo Tesoro, pubblicato la prima volta in Trivigi nell'anno 1478. infoglio senza espressione di stampatore, e poi da Gio. Antonio Sabbio in Venezia nell'anno 1528, in forma ottava per opera di Nicolò Garanta, che credette di esfere il primo a darlo in luce . Quivi Brunetto ci attesta di aver composto il Tesoro in lingua Francesca, cioè Romanza, per esser questa la più dilettevole, e la più comuna (per comune) che tutti gli altri linguaggi di quel tempo, cioè dell'anno 1260. nel quale, come fi ha dalla sua Rettorica, essendo egli sbandito di Firenze, passò in Francia, e quivi scrisse il Tesoro in quell'idioma: ed egli stef- Pag. 26. col-1. fo pure il racconta nel Tesoretto in versi, messo in luce da Federigo Ubaldini, che lo tiene per un ri- Poetica pag. 314 fretto del Tesoro, benchè tratti solo di cose mora- edie. IL li, e a parere del Castelvetro vada perciò meritamente del paro con gli aurei versi di Pitagora , e con quei di della Lettura. Focilide . Dalle cole avvertite rifulta, che Giamba- ferno di Dante. tista Gelli cadde in errore due volte, affermando, Pas. 35che Brunctto scrisse il Tesoro in lingua nostra . Bru- Lettura vi .in fine della Levio-

Lezione 11.

netto se x.

Lib. 1. cap. vIII. Spiellegium ad Albertinum Muf-Jatum pag. 14.

cese, e da Lorenzo Pignoria, e dal Padre Giovanni Mabillone avvertite ne' volgarizzamenti a penna e in istampa, leva due pregj ad ogni altra lingua volum 10.1. pog. 169 gare di quella età. Ciò si conferma con l'autorevole testimonianza di Giovanni Villani, il quale nel libro vIII. dell' Istoria Fiorentina a capi x. ne accerta, che Brunetto fu il primiero, che cominciasse a digrossare i Fiorentini, e a fargli scorti in BEN PARLARE, segno evidente, che prima di lui usavano parlatura groffolana, e non buona; e che il loro dialetto era semplice municipale, come ciascuno degli altri Italiani, a cagione del non avere ottenuta per anco dal consenso del resto d'Italia la prerogativa di alzarsi al grado, e all'essere di comune, e d'illustrarsi per via di nobili opere scritte. Nella

406.

Parte 1I. del Dialogo dell'Istoria di Sperone Spero-Dialoghi pag. ni fi legge, che Brunetto non degnò di adoperare la lingua volgare, ma seriver volle nella Francesca i fuoi Tefori, come più bella della Tofcana : e che, dopo la rotta di Montaperti, fuggendo in Francia i Fiorentini, e co' popoli di quel regno famigliarmente dimesticandos, la lingua loro cominciò a farsi ampla, e gentile. Di tal fuga parleremo più avanti.

VIII. Idioma Romango di Francia stimato fopra gli altri ne' fecoli xII-e XIII-

Uell'efaltare, che Brunetto fece la parlatura Francesca per la più dilettevole, e la più comuna di tutte le altre, non piacque a un antico volgarizzatore del Tesoro: il quale per li riscontri da me fatti, è Buono Giamboni, in un mio codice, scritto in Cortona da Vanni di Benedetto nell'anno 1368. Imperciocchè o egli, o Vanni il copista, per timore, che quelle due clausole non pregiudicassero alla eccellenza della Toscana favella, si prese la libertà di levarle di pianta. Ma il suo tentativo andò a voto, perchè le stesse due clausole vi rimasero poi tut-

tutte intere ne' testi originali in lingua Francesca, e Lib.t. cap. viit. Italiana, accennati di fopra, uno de' quali si serba tuttavia nella libreria Vaticana, e fu del Cardinal Ced. Vat. 3203. Bembo, comperato già da Bernardo suo padre in-Guascogna: il qual codice è mentovato da Spero- Lettere pag. 72. ne Speroni in una lettera a Luigi Mocenigo. Corrisponde a tal codice un altro della libreria del Re di Francia, allegato da Carlo Ducange nel Glossario latino, come altresì due testi del volgarizzamento, serbati qui in Roma nelle librerie Vaticana, e Chigi, e un Cod. Vat. 5908. altro pure di casa Strozzi, citato nel Glossario, o sia Tavola, di Federigo Ubaldini ai Documenti del Barberino fotto la voce comuna. Laonde non fu ben configliato chi, lufingandofi di falvare la riputazione della lingua Toscana, prese risoluzione di levare quelle due clausole; non potendo poi giungere a levarle così dagli altri codici . E per altro potea tralasciare d' incomodarfi a torle ancora dal fuo, effendo stato effetto di timor troppo grande il lasciarsi cadere in pensiero, che da quelle espressioni nascesse alcun pregiudicio all'Italia, quando il Latini con quelle parole non intese di parlare, senon del suo tempo: nel quale non ha dubbio, che la parlatura Romanza e Francesca non fosse la più dilettevole, e la più comuna di tutte e per l'uso universale, e per la quantità delle opere, in quella composte, e da tutti lette. Il perchè Lionardo Salviati ancor egli nel libro 11. de' fuoi Avvertimenti sopra il Decamerone in fine del To.I. pag. 89. capo vi i. non ebbe alcuna difficultà di afferire, cne la favella Provenzale, trecente anni addietro, di tutti i volgari ebbe il vanto, Prima del Salviati il Bembo avea scritto nel libro 1. delle Prose, che era per tutto il Ponente la favella Provenzale ne' tempi , ne' qua- del Giolito del li ella fiorì, in prezzo e in istima molta, e tra tutti gli altri idiomi di quelle parti, di gran lunga primiera; talche non folo ciascuno o Francese, o Fiammin-

Pag. 19. edici

Lib.i. cap. viu. go, o Guascone, o Borgognone, e qualunque volca bene serivere , comeche Provenzale non fosse , il facea Provenzalmente: e non folo Catalani, e Spagnuoli così fecero, fecondo il Bembo; ma anche Italiani, senza eccettuarvi quei di Toscana, secondochè si andrà poi dimostrando. Perciò è assai leggie-

ri, e malsicuro lo scampo del Giambullari, il quale per sottrarsi, senza bisogno, alla forza di tal verità, Paresso esiz. si ridusse a dire nel Gello, che, se i Toscani scrisse-11. del Torrenti- ro in lingua Provenzale, non vi scriffero, come nella più bella, ma sene servirono per la piu comoda a manifestare i concetti loro a quelle donne, che non intendeano, senon Provenzale. Così la sente il Giambullari, quasiche tra le donne di Toscana, e del resto d'Italia, dove si scrisse in idioma Provenzale, non si fosse inteso in que' tempi altro, che il solo Provenzale. Ma, senzachè non tutte le opere, scritte da nostri in Provenzale, furono per le donne, Brunetto Latini scrisse forse ancor ei per le donne il suo Teforo? E Aldobrandino da Siena il fuo libro medicinale ? E Dante ancora la fua Commedia, in cui non pur tante frasi, e parole, ma più versi, Protenzalmente scritti, si leggono in fine del Canto xxvI. del Purgatorio, dipoi restituiti alla vera lezione Histoire de Pro- con l'ajuto de'buoni testi da Lodovico Castelvetro

vence, Partie 1L. pag. 135.

Pag. 99.

(ma forse meglio da Cesare Nostradama) e letteralmente da lui spiegati nella Correzione dell'Ercolano del Varchi ? Tal verità della lingua Provenzale, dilatata già cinque secoli fra i più chiari ingegni Italiani, è così ferma, e provata, che que'valentuomini, i quali vollero internarsi nella cognizione della favella. degli scrittori Italiani, per meglio venirne a capo, stimarono proprio di addottrinarsi negli scritti de' Provenzali. Così dopo gli antichi fece prima d'ogni altro il Cariteo, Catalano, ma allignato in Napoli, e così Angelo Colocci, dipoi Veicovo di Nocera, amendue dell'

dell'Accademia del Pontano. Così fecero il Bembo, il Libri, cap. vitt. Varchi, il Castelvetro, il Tassoni, l'Ubaldini, e il Redi con altri non pochi: fra' quali si distinguono a' di nostri il Signor Dottore Antonmaria Salvini, e il Signor D. Antonio Bastero, gentiluomo Barcellonese, e Canonico di Girona, che ha divulgata ultimamente la Crusca Provenzale: e trattandosi di lingua spenta, il dirlo è un dar lode. Per questo riguardo le librerie di Firenze sono assai ben fornite di opere Provenzali, fecondochè abbiamo dall'Ubaldini nelle Tavole al Barberino, da Pier Gassendo nella Vita di Niccolò Fabbrizio Peireskio, e dal Redi nelle annota- 312. edit. 1. zioni al Ditirambo. Io fo, che Girolamo Muzio nelle Battaglie in difesa dell'Italica lingua non credette di potere aderire al Varchi, ove tenne, che la lingua Proven- 95. 129. zale fosse una delle due madri della nostra volgare, dicendo il Muzio di non fapere, quando ciò seguisse, nè come vennero i Provenzali ad occupar la Toscana. Ma il Muzio, scrittor valoroso in ogni sorta di lettere, è compatibile, se trovandosi punto dal Varchi nell' Ercolano, talvolta lo affale con argomenti men forti. Non tanto il procedere incauto e offensivo del Varchi diede occasione al Muzio di chiamarlo a letteraria battaglia, quanto il non aver ei da pertutto ben provati gli affunti, da se proposti, essendosi asfai perduto in motti equivoci, e in verbofi divifamenti, stile proprio di chi non vuol prendersi pena di giustificar quanto dice, ove si tratti di cose, che dall' autorità ricevono la sussistenza. Ora al Muzio con la dovuta modestia si risponde, che la lingua-Provenzale in realtà fu madre in gran parte dell'Italiana dopo il fecolo x1. e che per verificarlo non è necessario, che i Provenzali occupassero la Toscana, essendo bastato a ciò fare il commercio pacifico ( del quale parlerò poi) de' popoli, e de' letterati di quelle, e di queste contrade, tutti di lingua Romanza,

Lib. v. pag Pag. 80.

Dialogo pag.

Lib. 1. cap. ix. e anco fra loro di situazione vicini, non essendovi fra la Toscana, e la Contea di Provenza altri paesi di mezzo, che Italiani, come fono il Genovesato, il Piemonte, il Monferrato, e parte di Lombardia, conforme si riconosce dal Muzio stesso: le cui Battaglie, da lui non rivedute, uscirono appresso alla sua morte: e il medefimo pure feguì dell'Ercolano del Varchi: il che serva quì di passaggio a sar comprendere, come si renda lodevole chi per sì fatte quistioni oltraggia la memoria degli uomini grandi, e benemeriti della religione cattolica, e del nome Italiano, quale sopra ogni altro dell'età sua su il Muzio, stimabile ancora per le Battaglie: del qual forse altrove ci verrà campo di riparlare.

T On però sempre durarono que' tempi felici, ne'

quali fu tanto acclamato l'idioma di Provenza,

IX.

Dilatazione della lingua Proven-Rale, e France (ca) tra i letterati d' Italia .

Natura d'amo-

\$0g. 20.

col luo dominio distesa agli Arverni, ai Guasconi, e ai Goti di quelle parti, e anche più oltra, secondo il Ducange, e assai più con l'idioma suo, al dir dell'Equicola, edit. 1. del Gio. del Bembo, e di Onorato Bouche nel libro 1. a capi v1. della Corografia di Propenza. Le cose dipoi cam-Profe 116. 1. biarono aspetto, e la lingua Italiana cominciò a coltivarsi ancor ella a tal segno, che dopo Brunetto Latini si ridusse in istato di non essere inferiore a veruna delle viventi; e d'innalzarsi sopra la Provenzale, talchè Dante nel Convivio a capi x. e x1. benchè pieno di cose Provenzali, e Romanze, arrivò a querelarfi aspramente di chi posponeva il vulgare Italico al Provenzale. Ma Dante ciò fece dopo aver pubblicata la fua Commedia. Del resto non è già solo il Latini a testisicarci il gran pregio, e la propagazione della lingua Francesca fra noi, ancora ne' secoli xII. e XIII. prima, che la nostra volgare avesse corso; imperciocchè il numero degl' ingegni Italiani, i quali non in altra lingua Romanza, che in quella, diftefero i loro

ro componimenti, lo manifesta: e quando comincio Lib. 1. cap. 12.
a illustrarsi l'Italiana favella, non d'altre opere

maggiormente si procurò di arricchirla, che delle trasportate dalla lingua Francesca; onde Gianvincenzio Pinelli, nome chiaro ne' fasti della repubblica letteraria, fu di opinione, al riferire di Lorenzo Pignoria nello Spicilegio alla Storia di Albertino Mulfato. che i libri di autori Latini, anticamente volgarizzati da' nostri, venissero a dirittura dalla lingua Francesca, e Romanza: la qual cofa al Pignoria si rende assai verisimile per effere stato allora il dialetto Provenzale in gran pregio appresso gl'Italiani. Quì mi torna alla memoria un opera, tradotta di Francese in volgare, e già prima di Greco in Latino, e poi di Latino in Francese. Il codice ha questo titolo: trattato della sfera di Alfagrano filosafo in Greco, e di Greco tradotto in Latino, e trastato di lingua Gallica, cioè Francesca, in Fiorentino volgare per Zucchero Bencivenni notajo di Firenze nell' anno 1313, in cartapecora in foglio: ed è notabile, che in questo codice si distinguono le lettere u vocali dalle v consonanti, cosa forse venuta dai Provenzali . Il Salviati nel libro II. a capi xII.

Pog. 9. col. t.

degli Avvertimenti sopra il Decamerone rammenta un Tom.1. pag. 111.

donde fi trae, che Aldabrandino, quantunque Sanefe, fettife ancor egli toralmente in Procenzale, o Francese, che vogliam dire: cosa pure afferita nel proemio delle Annotazioni del Deputati alla correzione del Centonovelle, i quali ci danno per isfrittori in tal lingua Brunetto non meno, che Aldabrandino. Effendo in effere tanti elemplari del Tesoo di

Brunetto in lingua Francesca, farebbe un gran be-

altro libro, portato di Francese in volgare dal Bencivenni nell'anno 1310, ed è Aldobrandino da Siena, scrittore di cose mediche: volgarizzamento pieno di voci Francesebe, per consessione del Salviati;

2

neficio all'Italiana favella chi lo stampasse a colon-

Lib. I. cap. x.

nette insieme con l'antico volgarizzamento del Giamboni, suppliendolo, e migliorandolo dove mancasse, però avvertendo il lettore di ciò con diversità di carattere, ma senza seguire l'ortografia, la quale ne' testi volgari antichi è di tal fatta, che meglio è lasciarla stare, che metterla fuori, senon forse talvolta per darne esempio da non im tare.

Ricchezze dellà lingua Provenzale, c brancefia adottate dagli ferittori

Anta copia d'Italiani scrittori nel Provenzale, e delle versioni di opere Provenzali nell'Italiana favella, cagionarono, che affaiffime formole, particelle, e voci di là, e non dal Lazio, paffaffero ad arricchire il nostro idioma. Di non poche fu ciò notato dal Bembo nel libro 1. delle Pro-Annot.pag. 11c. fe, dai Deputati sopra il Decamerone, e dal Salviati negli Avvertimenti. Francesco Alunno appiè delle Ricchezze della lingua volgare fopra il Boccaccio Fogl. 389. 2.ediz. dispose un catalogo di vocaboli Italiani, venuti dal-

11.del 1557.

111.

Pag. 130.cdiz. 11. Pag. 302. 303.

la Provenza: uno ne fece il Giambullari nel Gello, uno pure il Vescovo Antonio Minturno nel libro 1v. della Poetica; un altro Benedetto Varchi nel Dialogo delle lingue: e poi niuno più ne scoperse di Alesfandro Taffoni nelle Confiderazioni fopra il Petrarca. Ma una lista più copiosa d'ogni altra ne hadata il Signor Canonico Bastero appiè del tomo 1. della sua Crusca Provenzale. Perciò Sperone Speroni, il quale con mente critica, e filolofica ragionò volgarmente di questa, e di altre illustri materie, nel Dialogo delle lingue con pieno fondamento fece dire a Lazzero Bonamico, che la lingua. Italiana aveva avuta l'origine, e l'accrescimento da

Dial. pag. 106.

Barbari, e da quelli principalmente, che più odiarono i Romani , cioè da' Francesi , e da' Provenzali , da' quali non pure i nomi, i verbi, e gli avverbj di lei . ma l'arte ancora dell' orare , e del poetare derivò . Che le frasi, le maniere, le formole, le particelle, e tutto quello, che vuol dire eleganza degli antichi

chi scrittori Toscani, per lo più si traesse dai testi Lib. t. cap. x. delle feritture Provenzali , e Romanze , è facile a riconoscersi con l'esame de' codici insigni di prose, e poesse, dettate in tal lingua, i quali furono di Paolo Petavio, di Giovanni Bourdelozio, e poi della Reina di Svezia, appresso alla cui morte passarono nella libreria Vaticana. Laonde non può rivocarsi in dubbio, fecondo il parere di Mario Equicola, che di Provenza non derivaffe in Italia il dire in rima, e di più anche in profa di che i nostri scritti volgari, degni di lezione, a gran pena salgano più sù dell' anno 1250, Il Cardinal Bembo nelle Profe, Francesco Redi nelle note al Ditirambo, e sopra tutti Giovanni di Nostradama nelle Vite de' Poeti Provenzali, annoverano molti Italiani, di qualità riguardevoli, i quali fenza effer nati nella contea di Provenza, o nel reame di Francia, scrissero in quel dialetro, Tali furono Sordello Mantovano, Visconte e Cartano, o Signore della rocca famosa del Goito, Bartolommeo Giorgi gentiluomo Veneziano, Alberto Malafpina di Lunigiana, Paolo Lanfranchi da Pistoja, o secondo altri da Pifa,e Migliore degli Abati da Firenze,mentovato da Saba Castiglione. Seguono Pier della Rovere pag. 129. ediz. 11. e Niccoletto da Torino, amendue Piemontesi, Luca Grimaldi, Bonifacio Calvi, Lanfranco Cicala, Jacopo Grillo, Simone, e Princivalle Doria, e Folchetto di Marsiglia, tutti celebri Genovesi: del qual Folchetto con frase latina, e con molta grazia scrisse il Petrarca a capi 1v. del Trionfo d' Amore

Ifituzioni

Ricordo exxxiii. di Venezia 1555.

Folchetto, che a Marsiglia il nome ba dato. Ed a Genova tolto: ed all' estremo Cangio per miglor patria abito, e stato;

Folchetto non folo visse in Marsiglia, ma quivi si vestì monaco Cisterciese, e su Vescovo di quellacittà, e poi di Tolosa. Il nome di Folchetto è dimiLib. 1. cap. x

Clarorum Ligurum Elogia.s \$05.343.

Tom. 1. pag. 648.649.

Pag. 45.

Pag. 649.

minutivo di Folco, in Latino Fulco: e Uberto Foglietta con tal nome lo colloca tra i chiari Genovesi.Ma il Padre Dionigi di Santa Marta nella nuova edizione della Gallia Cristiana si mostra vario e incostante sopra la prelatura di Folco in Marsiglia, e in Tolosa: nè qui è tempo, nè luogo, che io mi ponga a stabilirla. Dirò folo, che egli col nome di Folco è messo da Dante nel Canto 1x. del Paradiso, e che con quel di Folchetto è da lui nominato nel libro latino de Vulgari eloquentia. Di quì apparisce in quanta stima ei su presso Dante, e il Petrarca: i quali amendue il fanno scrittore di cose amorose, prima però, che mutasse abito, e stato. Nel codice Vaticano 2304. egli è vestito di abiti pontificali: e Guglielmo Catello nelle Memorie di Tolosa, e di Linguadoca porta un canto di Folchetto, affai pio, in quella lingua . L'effer egli stato, allo scrivere del Nostradama, per li suoi componimenti in grazia di Riccardo I. Re d'Inghilterra che falì a quel trono nell'anno 1188, potrebbe far credere, che Folchetto dopo tal tempo avesse lasciate le cose mondane per farsi monaco; benchè potette ancora aver conosciuto Riccardo in Provenza presso il Conte Raimondo Berengario IV. prima, che fene passasse a quel regno. Sopra ciò veggasi il Nostradama a capi xLI. I componimenti Provenzali della più parte de'mentovati valentuomini Italiani conle lor Vite, messe in fronte a ciascuno, si serbano tuttavia ne'codici Vaticani: e sopra tutti bellissimo è quello, che porta il numero di 5232. E gli scritti di questi, e di altri non pochi ha frescamente con molto studio esaminati il Signor Canonico Bastero

nel suo libro della *Crusca Provenzale*, stampato in Roma nell'anno passato 1724. Altri particolari intorno alle opere *Provenzali* si traggono dalle Vite di quei Poeti, o *Tropatori*, cioè compositori, e inven-

tori

tori, come si chiamarono, già descritte dal Nostra- Lib.1. cap. xi. dama, e di nuovo poco fa volgarizzate, e di note arricchite dal Signor Arciprete Giammario Crescimbeni.

Bolognese, il quale verso i tempi di Giovanni Boccacció scrisse un grosso poema in essa lingua Romanza comune, intitolato il Faresto, di cui fa menzio-

ne Alessaudro Sardi in uno de'suoi Discorsi, che è

forra la poessa di Dante, afferendo, che lo scrisse in ottava rima,e in lingua Provenzale, intesa da molti per la Francesca, e Romanza comune, di cui era dialetto. Questo Niccolò Casola da Bologna mi sa ricordare di un Jacopo Cassola da Parma, che nell'anno 1272. scrisse in volgare le Vite de'x11. Cesari di Suetonio per servizio del Marchese Niccolò da Este, da me vedute in un codice in cartapecora in foglio . Il Foresto del Casola, o Casolio, come vien detto da. Giambatista Pigua, non fu diverso dal suo poema-

tato, e in profa Italiana, a' tempi del Pigna fu no-

bilmente stampato in Ferrara da Francesco de' Rossi nell' anno 1568, in forma quarta: e Alemanno Fino nell'anno appresso il fece ristampare in Venezia da Domenico Farri in forma ottava: e amendue l'edizioni portano il titolo di Guerra d'Attila flagello di Dio, tratta dall' archivio dei Principi d' Esti. Il Pigna citando il medefimo estratto, lo dice scritto in antico idioma Toscano, benchè non sia tale, che non potesse correre a'tempi nostri . L'opera originale, tuttavia in effere, è in forma voluminofa, e composta quando Bologna fu venduta dai Pepoli a Giovanni Visconti Ar-

XI.

A per avventura fopra tutti gl' Italiani nella Opera in antica.

Jingua Francesca si segnalò Niccolò da Casola lingua Romanza di Opere di autori

> Difcorfi pag. 82. edit. del Giolito .

Iftoria lib. t.

della Guerra d' Attila, il cui estratto in buou det- pog. 30. edir. 1 L. del Valgrifi .

civescovo di Milano: il che seguì nell'anno 1350. gna tomo il lib. per lo strumento, dato in luce da Cherubino Ghi- xx11. pag. 199.

Lib. 1. cap. x1.

rardacci. Con questo poema della Guerra d'Attila in Romanzo comune di Francia non ha che fare un altro libro nel medefimo idioma, e non in versi, ma in profa, il qual tratta parimente della Guerra d' Attila. ferbafi in Padova nella libreria de' Canonici Late-

De Antiquitat.urbis Patavii peg. 269. 358.

ranesi di San Giovanni di Verdara, scritto nel secolo xIV. L'eroe di questa istoria favolosa è Panducco. mentovato per altro dal Casola; ladove quello del poema di questo secondo è Foresto: dal quale Bernardino Scardeone trascrisse quanto registra nelle Clasfi xIII. e xIV. del libro III. delle Antichità di Padova. Entrambi i suddetti Romanzi furono la forgente di tutti i favolofi racconti, sparsi dappoi sopra guerra d'Attila, e l'affedio d'Aquileja: dai quali facilmente si lasciarono trarre in abbaglio non pochi scrittori Italiani de' secoli posteriori al Casola, come troppo creduli, e sforniti d'ingegno critico nella cronologia, e nell'istoria. Tra questi per proprio, ma troppo vano intereffe, fi contano i due famofi Scaligeri, foverchiamente vaghi dell'immaginaria antichità del loro legnaggio, cui cercarono di dedurre da Alano, più volte dal Casola remmeutato, non però come Signor di Verona, ma di Gorizia, fituata fopra Aquileja: la qual voce Alano è nome di cane; onde, al lor credere, nella schiatta de' Signori della Scala, pretefi loro antenati, vi furono i Cani, e i Mastini. Ma intorno a ciò i due Scaligeri ne vennero poi chiariti da Gaspero Scioppio, e da Adriano Valesso. Pare, che la principal mira del Casola fosse di lusingare alcune, per altro cospicue famiglie della Gallia Traspadana, quasichè fossero state potenti e riguardevoli in Italia sino a' tempi d' Attila, che vuol dire nella metà del fecolo v. di nostra falute. Oltre al Cafola, che compose la fua opera in versi, abbiamo un altro scrittore Italiano in lingua Francesca, e in profa: e questi è il Conie

Lib. 4. cap. x1.

te Lodovico di Porcia Friulano , il quale distese in tal lingua l'Istoria favolosa di Giulio Cesare, essendo governatore, o capitano di Vicenza per Antonio della Scala Signor di Verona: e un bello esemplare di questa Istoria, scritto nell'anno 1384. da Benedetto da Verona in cartapecora in foglio, fi conserva in Venezia dal Signor Lorenzo Patarolo, egregio cultore delle lettere più pulite. Ora da tutto questo si apprende, che la parlatura Francesca ne' secoli xII. XIII. e XIV. era, come diffe il Latini, più dilettevole, e più comuna, che tutti gli altri linguaggi, non folo in-Francia, ma ancora in mezzo all'Italia. I primi lumi della nostra favella con lo studio delle scritture Francesi del dialetto Provenzale, e del comune abbellirono i loro componimenti, traendone non folo le voci, le maniere, e le formole, ma ancora i pensieri, e i materiali stessi, come diremo più avanti.

A se i dicitori Provenzali secero passare ad ac-M A le i dicitori rrovenzan lectro pall' Italia il quistar pregio, e ad allignare nell' Italia il loro idioma, molto più ciò avvenne del Francesco, e Romanzo comune, mercè non solo delle poesie, ma delle assaissime prose, nel medesimo scritte, e specialmente delle storie favolose, che di là presero l'esser loro, e il nome di Romanzi : dell' origine, e del processo de' quali avendo io già anni, come per supplimento e correzione pur dell'Origine de' Romanzi del famoso prelato Pierdaniello Uezio, somministrate molte offervazioni particolari al Signore Arciprete Crescimbeni, da lui per disteso inserite nel tomo 1. libro v. de' suoi Comentari, non pare, che ora disdica alla qualità dell'argomento, che io tratto, il farne qui uso a fine di porre in chiaro la grande ampliazione, che la lingua Italiana ebbe da questo fonte de' Romanzi Francesi. Gia mostrammo D di

XI.

Origine delle torie favolofe,deb e Romanzi

Lib. 1. cap. x1. Difcorfi pag. s. Romanzi pag. 14. di sopra il vero, e natural principio della voce Romanzo; onde si rovesciano gl'ingegnosi, ma fallaci pensieri di Giambatista Giraldi, del Pigna, e di Cammillo Pellegrini il vecchio , Primicerio della Cattedrale di Capoa, i quali con troppo allontanamento si diedero a cercarne l'origine in varie allufioni: chi nella voce Greca Pame, che vuol dir forza, e chi nel nome della città di Rems, in riguardo al suo decantato Arcivescovo Turpino, creduto primario fondatore di sì fatti componimenti. Ma Claudio Fauchet nel libro v. a capi iv. dell' Origine dellalingua Francese si fece le risa del Giraldi e del Pigna per sì nuovi trovati: e doppiamente sarebbesi riio, se avesse ofservato, che si passò a trarne l'origine fino da Romolo, autore del ratto delle Sabine. È il Fauchet avrebbe fatto il medesimo del Pellegrini, che la trasse dalla voce ritmo, la quale vuol dir canto in rima; quando, come si è detto, la voce Romanzo, da lungo tempo applicata a fignificarci le Storie favolose e in verso, e in prosa, venne dalla lingua Romanza, volgarmente usata ne' secoli andati in Francia, e in Catalogua e nel parlare, e nello scrivere. Fra i nostri insigni Italiani Trifon-Gabriello, gentiluomo Veneziano, coetaneo del Bembo, e riputato il Socrate de' suoi tempi, scoperso questa derivazione con la face delle cose Provenzali, e Romanze: e la scrisse nella Sposizione della Commedia di Dante sopra il Canto xxv11. del Purgatorio: la quale Sposizione Bernardino Daniello Lucchese, che ne porta il nome, confessa liberamento nella lettera preposta al Canzoniere del Petrarca, da lui pure con l'ajuto di Trifone illustrato, esser opera del medefimo Trifone: cofa accennata eziandio da Diomede Borghese nelle Lettere discorsive. Il Vescovo d'Ugento, e poi di Crotone Antonio Minturno nella fua Poetica Tofcana faggiamento

Parte 111. 102. 16. ediz. 1.

Arte poetica 11b. 1. pag. 26.

fpic-

foiega la medesima origine : e dopo lui Jacopo Lib. 1. cap. xu. Corbinelli nelle note al Corbaccio, altramente La-

berinto di Giovanni Boccaccio, e al libro di Dante de Vulgari eloquentia . E Cammillo Pellegrini Replica pag. 55. nella Replica a Lionardo Salviati, autore della Di- Infor.11.pog.494 fesa dell' Ariosto, e de' due Infarinati, passa con destrezza in opinione, diversa dalla sua antecedente.

XII. Versioni della...

Al sentimento di sì grand' uomini non torce il cammino Bernardo Aldrete Canonico di Cor- facra Scrittura in lingue Romanze, dova nel libro 1. a capi x 11. dell'Origine della lingua anticamente vieta-Castigliana, e nel libro 1. a capi xx. delle Antichità di te. Spagna: e trattandosi di cosa evidente, non credo, che niun uomo di senno con ragione potrà mai torcerlo. Il perchè non è maraviglia, se Corrado Gesnero nel Mitridate, Andrea Duchesne nelle note ad Alano Cartier, Ottavio Ferrari nelle Origini della lingua Italica, il Ducange nel Gloffario latino, e il Menagio nell'Etimologico Francese unitamente concorrono ad illustrare questa origine dell' idioma Romanzo volgare, generato dalla corruttela dell'antico Romano, o Latino, nelle provincie Romane di Francia, di Spagna, e poi anche d'Italia. Quì torna affai bene in acconcio un luogo delle Costituzioni MSS. di Jacopo I. Re di Aragona presso il Ducange, il quale ancora per altro motivo è degno di fingolare avvertenza, mentre in esso si proibisce il ferbare i libri della facra Scrittura, trasportati in lingua Romanza, e volgare. Le parole delle Costituzioni fon queste: statuimus, ne aliquis libros Veteris & Novi testamenti in Romancio babeat : & fi aliquis babet, tradat eos loci episcopo comburendos: quod nisi fecerit, sive clericus fuerit, sive laicus, tanquam suspectus de haress, habeatur. Il Re Jacopo I. cominciò a regnare in Aragona nell'anno 1213. già in que' tempi correa la disciplina ecclesiastica, favoLib. L. cap. xu.

favorita eziandio dal braccio regio, di vietare la lettura della Bibbia, traflatata privatamente, e fenza pubblica autorità in lingua Romanza, e volgare; onde ciò non è cosa sì nuova, come gli eretici, intesi a spargere tra'l volgo le velenose loro versioni de' libri facri, troppo facilmente si danno a credere. Intorno a questo punto vi è ancora una raccolta di gravi scritture, fatte stampare in Parigi dal clero Gallicano presso Antonio Vitrè nell'anno 1661. Maprima di passar più oltre, poichè siamo in questo discorso, non sarà male addurre un luogo del celebre Iacopo Passavanti dell'Ordine de'Predicatori nell' aurco Specchio di vera Penitenza , da lui scritto nell' anno 1354. in cui non folo ei dà per sospetti i volgarizzamenti della Bibbia, ma nè trae particolare eccezione dai principali dialetti volgari. Le parole del Paffavanti fon queste, ove parla dei traduttori volgari de' libri facri : non gli Spongono secondo l' intimo e spirituale intendimento; ma solamente la scorza di fuori della lettera, secondo la gramatica, recano in volgare : e perchè non banno lo spirituale intendimento , e perchè il nostro volgare ha difetto di propri vocaboli, spesse volte groffamente e rozzamente, e molte volte non veramente, la spongono. Ed è troppo gran pericolo; imperocchè agevolmente si potrebbe cadere in errore; senzachè eglino avviliscono la Scrittura, la quale con alte fentenze, e squisiti e propri latini, con belli colori rettorici, e di leggiadro stile adorni, quale col parlar mozzo la tronca, come i Franceschi, e i Provenzali; quali con lo scuro linguaggio l'offuscano, come i Tedeschi, Ungberi, e Inghilesi; quali col volgare bazzesco, e crojo (cioè grossolano, e duro ) la incrudiscono, come sono i Lombardi; quali con vocaboli ambigui e dubbiosi dimezzandola, la dividono, come i Napoletani, e Regnicoli; quali conl'accento aspro l'arrugginiscono, come sono i Romani:

Pag. 314. 315. ediz. 1. del Salviati .

al-

alquanti altri con favella maremmana, rusticana, alpi- Lib.i. cap. xiii. giana l'arrozziscono, e alquanti meno male, che gli altri, come sono i Toscani, malmenandola, troppo la insucidano, e abbruniscono: tra'quali i Fiorentini con vocaboli squarciati, e smaniosi, o col lero parlare Fiorentinesco stendendola, e facendola rincrescevole, laintorbidano, e rimescolano con occi, e poscia, aguale, e vievocata pudianzi, mai pur sì, e berreggiate; tutti modi plebei de'Fiorentini di quel tempo . Così il favio e buon Paffavanti dà tutti gl'idiomi volgari per disadatti ad esprimere il senso de' libri sacri; e poi conclude, che si dourebbe vietare, che non se nevolgarizzassero più, e che quegli, che sono volgarizzati, fi correggessono per persona , che'l sapesse ben fare. Ora profeguiamo il primiero nostro ragionamento.

XIII.

C Iccome gl'idiomi di tutti i regni e provincie si Dialetto comnparlano in varj dialetti , più , e meno eleganti , e antiche lingue Rocoltivati nelle corti, e nelle opere scritte; onde Angelo Canini fece un trattato particolare di quei del- via in effere la Grecia, che sta inserito nella Gramatica Greca di Alessandro Scotto; così dapertutto ve ne fu sempre un comune per la civiltà del commercio, e per la comunicazione delle scritture. Lo ebbe la Grecia, lo ebbe la Francia, e lo ha l'Italia. In Francia i più distinti dialetti furono i segnenti, secondo il Fauchet nel libro 1. a capi xIV. della Poesia Francese: il Provenzale, il Limofino, il Vallone, o Guallone e Gaulese: e poscia il comune. Ciascuno di questi parlari fu detto Romanzo per dare a conofcere, che non era Latino, o Romano gramatico, ma Romano volgare: nè mi spiace il Menagio, che lo chiama Romanesco, cioè plebeo, in riguardo al Latino. Fu detto anche Romano rustico nel canone xv11. del Concilio 11I. di Turs, celebrato nell'an- pog. 1263. no 813. in cui si prescrive, che le Omelie, fatte dal

Concil.to.VII;

Vc-

Lib.I. cap.x111.

Vescovo in Latino; per intendimento del popolo si trasportino in rusticam Romanam linguam, aut Teosiscam, cioè nella lingua Remanza, o nella Gotica, sparse in quelle contrade della Gallia Celtica . L'infigne Padre Mabillone nel libro 11. capo 1. S. 11. della grande opera de re diplomatica, mette due lingue Romane volgari; una de' letterati, che accostavasi alla latina, ma era imbrattata di molti vizi; e l'altra plebea e rustica, detta poi Gallica, e anche Vallonica, benchè fotto il nome di lingua rustica venisse anco la prima, e da' plebei fosse intesa. L' aver notate queste due lingue volgari, servirà per altro discorso. Della seconda s'intende un passo di San Gerardo nella Vita dell' Abate di Corbeja-

Ordinis fantli Be-

Hypomneses de Gallica lingua P#8.3.

Alla Santierum Sant' Adalardo, ed è questo: qui, se vulgari, idest nealiti feculo 14. ROMANA, lingua loqueretur, omnium aliarum puta-Porte 1. pog.355. retur inscius; fi vero Teutonica ( che è la Teotisca . e barbara) enitebat perfectius: fi latina, in nulla. omnino absolutius. Questi Santi fiorirono in Francia. nel principio del secolo 1x. Al rimanente Arrigo Stefano scoperse ne'confini di Francia, e d'Italia il vecchio idioma Romanzo, fingolarmente in Savoja: e tra i faggi, che ne adduce, ve ne fono, che chiaramente si accostano al Friulano, il quale, come già toccai, ha molto dell'antico Romanzo Francesco, specialmente in alcune parti montuofe, e nella campagna, dove più fi mantiene la semplicità antica: la quale ancora può effervi stata accresciuta nel principato affoluto di due Patriarchi di Aquileja Francesi del secolo xIV. i quali furono Bertrando del Quercì, e Filippo Cardinale della real casa d' Alanfone. La corte secolare di questi due gran principi ecclesiastici, e quella in particolare del primo, abbondo di Francesi, Caorsini, e Guasconi, impiegati in cariche del Ducato del Friuli e del Marchesato dell'Istria: con la quale occasione potettero maggiorтсп-

mente sopra il dialetto Friulano, già mentovato da Lib. 1. cap. x111. Dante, e da Franco Sacchetti, spargervi il proprio fino a quel fegno, che tuttavia dura, e di cui forse altrove distefamente ragioneremo. Ma l'antica favella Romanza sussiste pur ne' Grigioni : e nel cantone Elvetico di Friburgo, e in qualche altro luogo corre tuttavia con tal nome, accostandosi molto all' Italiano: e il Cavalier Domenico Mora gentiluomo Grigione, d'origine Bolognese, e colonnello di Sigismondo III. Re di Pollonia, ne ritenne non poco nel suo Cavaliere in risposta al Gentiluomo del Muzio, opera da lui stampata in Vilna presso Daniello Lanciense nell'anno 1589, in forma quarta. Ne voglio lasciar di accennare, che presentemente Monfignor Domenico Paffionei Arcivescovo d'Efeso, e Nuncio Apostolico nell'Elvezia, fa tradurre in quella lingua Romanza la celebre Esposizione della dottrina della Chiesa cattolica di Monsignor Jacopo Benigno Bossuet, giusta la versione Italiana già uscita da questa Stamperia della Sacra Congregazione di Propaganda Fede con l'approvazione di quattro Cardinali, Bona, Ricci, Capizucchi, Lauria, e poi con l'elogio di un Breve del fommo pontefice Innocenzo XI. I nostri Italiani da principio abbracciarono fopra gli altri il Romanzo Provenzale, preponendo i poeri di questo a quelli del Limosino, come fece Dante . Il Petrarca parimente lo- Trionfo d'Amoda sopra ogni altro i Provenzali: e il famoso Nic- re cap. 1v. colò Peireskio Senator Provenzale, se volle istruirsi de' poeti dell' antica favella della sua patria, dovette ricorrere all'Italia per averne i vocabolari, e le gramatiche, allo scrivere di Pier Gassendo nel paratzaditati libro v. della sua Vita: e dalla libreria Medicea di san Lorenzo, e dal Conte Federigo Ubaldini ne su provveduto ampiamente: il quale Ubaldini quanto ne fosse ammacstrato, il fanno comprendere le sue

Lib, I, cap. XIV.

fatiche sopra i Documenti di Francesco Barberino, scrittor pieno di voci e di formole Provenzali. E non folo del Barberino ciò avvertì Francesco Redi, ma di Pier dalle Vigne, di Guittone, e di Lippo d' Arezzo, di Buonaggiunta Urbiciani da Lucca, di Onesto, e di Guido Guinicelli, amendue da Bologna, di Pucciandone Martello da Pifa, di Arrigo Baldonasco, di Guido Cavalcante, di Zucchero Bencivenni, de' due Danti, del Petrarca, e di altri più antichi: ai quali il parlar materno riuscì da principio così mifero e scarso, che non si trovarono in istato di poterne far uso senza il soccorso del Provenzale: e ne'

Vita Angeli Colotti pag. 71.

tempi, da noi meno lontani, Monfignore Angelo Colocci, per attestato dell'Ubaldini, che ne scrisse la Vita, non folo si rendette benemerito delle più nobili discipline, ma eziandio della lingua Italiana, cui prima d'ogni altro ei pensò d'illustrare con un Vocabolario, e fu studiosissimo degli antichi scrittori Francesi, e particolarmente de' Provenzali, detti da lui Limosini. Ciò risulta da una lettera, non per anche stampata, di Pier Summonte, il quale ogni cura impiegò per procurargli in Napoli i tradotti dal Cariteo, da noi mentovato di fopra, le cui rime Italiane furono quivi per la seconda volta stampate da Sigifmondo Mair nell'anno 1509, in quarto, edizion poco nota. Fiorì il Cariteo fotto il Re Ferrando II. e nella inuasione del Re Carlo VIII. seguì la fortuna di Ferrando fino alla morte di lui, che accadde nell'anno 1496. Tutto questo esprime la lettera del Summonte, il quale tra le accennate poesie Limofine, cioè Provenzali, mette anche quelle di Folchetto da Marsiglia.

XIV. Romanzi, chiamati anche i libri non favolofi, ma

Ra tirando avanti il discorso de' Romanzi, così chiamati dalla qualità del linguaggio in lingua Roman- Romanzo, o cortigiano, in cui erano scritti, queflo

fto linguaggio fu ingentilito a tal fegno in corte Liba cap xiv. de' Re Franchi, è de' Principi di Provenza, la fignoria de' quali, come ho detto, si stendeva in Catalogna, che falì ad effer tenuto per lo più nobile, e dilettevole, che si usasse: e ciò per detto nonchè del Latini, ancor del Ducange nella prefazione al Glofsario Latino a capi xxxvI. E a tali opere fu dato il nome di Romanzi o fossero elle in profa, o inverso, o sacre, o profane, o vere, o favolse. Co- Cangius v. Rosì chiamoffi il Romanzo della Rofa, in cui d'altro non fi ragiona, che d'amore, e di filosofia: e così anche i Romanzi di san Giambatista, e della presa di Gierufalemme nella guerra di Tito, i quali per altro nel fondo loro non fono favole, ma storie effettive. Molti libri inediti di tal fatta col titolo di Romanzi fi contano dal Ducange nel catalogo degli autori, citati da lui nel Glossario, e dal Presidente Fauchet nella Origine della Poesia Francese. Perchè poi si cercò nelle corti, e altrove di piacere, e con mirabili narrazioni adescare i curiosi a leggere straordinari, e non più uditi avvenimenti, quindi ne nacque, che le poesie, e le prose, in lingua Romanza, come dissi, composte, dove l'invenzione, e la favola più, che la storia, ebbero luogo, comunemente furono appellate Romanzi: nella quale applicazione i Provenzali furono i primi a fegnalarfi, dachè i loro Principi traffero a conversare nella propria corte la primaria nobiltà di Francia, di Provenza, di Catalogna, e d'Italia, per offervazione di Mario Equicola nel libro v. della Natura d'amore : il quale perchè dà questo vanto al Conte Raimondo Berengario, come se un solo ne fosse stato di questo nome , ladove ne furono cinque ; io quì stimo ben fatto di porre in chiaro questo punto, che riguarda in più cose l'istoria letteraria Italiana .

Pag.337.cdiz.te del Giolito .

Lib. t. cap. xv.

XV. Cinque Conti di Provenza, fotto i quali fiorirono gli fcrittori, anche Italiani, di quella lingua Romanza .

Histoire de Prevence to. 11. fedl. 11. cap. 1. pag. 100.

A seconda schiatta de' Conti ( detti anche Marshesi) di Provenza durò 141, anni, dal 1100. fino al 1245. effendo fuccedura a quella de' Conti d' Arles, i quali per due secoli signoreggiarono la Provenza dall'anno 900, fino al 1100, di Crifto . Onorato Buche nel libro 1x. dell'Istoria di Provenza di tre alberi genealogici, che ei porta di questa seconda schiatta regale Aragonese de' Conti di Catalogna e di Barcellona, ci dà il terzo pel più fondato: dal quale noi abbiamo cinque Raimondi Berengari, tutti Conti di Provenza un dopo l'altro, non però imediatamente, perchè ve ne furono altri di mezzo, come Raimondo, cognominato Ildefonso, o Alfonso L. e dai Provenzali Nanfos, e Piero II.

altri, intorno ai quali non accade, che mi diffonda. 1 Raimondo Berengario L di questo nome, Conte di Provenza, ebbe in moglie Dolce, figliuola, di Gilberto ultimo Conte di Provenza della primaschiatta: e cominciò a dominare nell'anno 1100.

amendue Re Aragonesi, e Idelfonso II. e Sancio con

2. Raimondo Berengario II. figliuolo del primo, e padre del Re Alfonso I. fu detto il vecchio per esfere stato tutore di Raimondo Berengario III. chiamato il giovane, di lui nipote, e figliuolo di Berengario Raimondo fuo fratello. Il fuo dominio ebbe

principio nell'anno 1131.

3 Raimondo Berengario III. fu nipote del fecondo, già mentovato, ed ebbe in moglie Richilde, nipote dell' Imperador Federigo I. dal quale in Torino nell'anno 1162, ad esclusione di Ugone del Balzo, restò infeudato delle due Contee, di Provenza, e di Forcalchieri: e il Bouche ne ha pubblicata l' Investitura, Giovanni di Nostradama a capi II. delle Vite de' Poeti Provenzali narra, che il nuovo Conte di Provenza in tale occasione fece lodar Federi-

Pag. 133.

derigo dalla corte de' suoi Trovatori con tanto di Lib. 1. cap. xv. lui gradimento, che egli stesso corrispose con unmadrigale nella medesima lingua, in cui celebrò i pregi di ciascuna delle nazioni, che vi eran presenti , e lodò in particolare la danza Trivigiana . Si vede, che il linguaggio Provenzale presso Federigo ebbe maggior fortuna, che non ne ebbe il Latino, da lui totalmente ignorato, mentre nella pace conclusa in Venezia tra esso, e il pontesice Alessandro III. nell'anno 1177. bisognò, che Olderigo II. patriarca di Aquileja spiegasse in Tedesco a Federigo quanto il papa avea detto in Latino, literaliter : co Federigo avendo poi risposto al papa in Tedesco, Cristiano Arcivescovo di Mogonza ridisse al pontefice tutto il. Cesareo discorso in volgare, o sia in Romanzo comune d'Italia: Christiano verba sua vulga-RITER exponente : e lo testifica Romualdo Arcivescovo 1177. 6. LXIX. Salernitano, che vi si trovava presente; impercioc- Lxxi. chè Cristiano sapea la lingua Italiana, per quanto an- Moruntiacorum che si narra presso Niccolò Serario. E che questa rerum lib.v. pag. in quel tempo già si parlasse, lo abbiamo da Ra- 823. devico nel libro II. a capi LXVI. della continuazione della Cronaca di Ottone Vescovo di Frisinga, dove racconta, che nella spuria elezione dell'Antipapa Vittore, intruso da Federigo contra Alessandro nell'anno 1159. il popolo Romano andò gridando: papa. Vittore Santo Pietro l'elegge. Goffredo, successore del già detto Patriarca d'Aquileja Olderigo II. nell' anno 1189, ai xxv11, di Marzo dopo aver con alcuni Vescovi suoi suffraganei consecrata la chiesadel monistero delle Carceri nel territorio Padovano, predicò in latino, literaliter, fapienter : e la fua predica fu da Gerardo Vescovo di Padova spiegata in volgare, maternaliter, come fi legge in una donazione, fatta in tal giorno a quella chiefa dal medefuno Patriarca . Alla persona dell' Imperador

Baronius A. D.

165.27.

Lib. 1. cap. xv. Federigo, e all'anno 1184, vien riferita una lapida in versi rozzi volgari intorno alla casa Ubaldini, stampata Discorsi to. II. fedelmente ne' Discorsi di Vincenzio Borghini, che la dà per legittima: e dice in prova di ciò, che la casa Ubaldini non ha bisogno d'illustrarsi con finte memorie: il che io credo effer vero. Ma è vero ancora, che fimili case talvolta ne sono fornite più delle altre. Il Signor

\$cg. 12.381.

Comentari 10.1. Crescimbeni, avuta da me la prima notizia di quella iscrizione, la prese per epoca certa delle rime Italiane. Io per me vorrei, che lo fosse; ma tra le altre cose, che non son poche, mi danno fastidio i caratteri. Attesta il Borghini, farsi menzione di essa in un contratto dell'anno 1414. E appunto i caratteri mi pajono di quel tempo: e questo, e diversi altri particolari bisognerebbe giustificare prima di darla per buon testo di lingua : ne sarebbe la minima il provare, che l'Imperador Federigo I. nella state di quell'anno 1184 fosse ito in Mugello per divertirsi alla caccia con quelli di cafa Ubaldini. Per iscarico del Borghini, uomo di molto fenno, e sapere, si mette in confiderazione, che quella fua opera è postuma. Peraltro non mancano documenti ficuri da poter mostrare, che più di cento anni prima di Federigo la nostra lingua volgare si trovava in istato di essere appresa, e volentieri parlata ancora da' forestieri . Nella Cronaca Divionense della Badia di san-

Spicilegium to.1. Benigno, data in luce da Luca Dacherio, si narra paz. 467. edit. 1. fotto l'anno 1046. che Alinardo Arcivescovo di Lione, folito venire spesso a Roma per visitare i corpi de' fanti Apostoli e martiri, fu molto amato da' Romani, perchè favellava con fomma grazia e proprietà la nostra, e ogni altra lingua Romanza: diligebant enim eum valde Romani propter facundiam oris sui, & affabilitatem sermonis. Ita enim proferebat vernaculum sonum Loquele uniufcujufque gentis, quousque latina penetrat lingua, ac fi eadem patria effes set progenitus. Questo degno prelato ai xIII. di Luglio dell'anno 1050, era in Firenze, dove fottoscrisse un memoriale, diretto al pontefice Leone IX. da Gerardo Vescovo di quella Città : la qual carta fu divulgata ultimamente dal Signore Abate Giambatista Casotti. Dopo Federigo I. san Tommaso d'Aqui- pruneta to. 11. no, che nacque verso l'anno 1224, nelle lezioni 11I. e pag. 49. v. de'Comentari fopra il capo x I v. della Lettera I. di san Paolo a' Corinti, dice, che quantunque al suo tempo il popolo Italiano parlasse in vulgari, però in chiefa tutti parlavano in latino: omnes loquuntur literaliter in ecclesia, quia omnia dicuntur in latino.

Ora tornando a Raimondo Berengario III. detto il giovane, fu egli spento in Nizza dopo aver signoreggiato dall'anno 1145.al 1176.e dopo lui entrò a dominare in Provenza nel 1177. suo cugino Piero Conte di Cerdagne, figliuolo di Raimondo Berengario II. e si chiamò Raimondo Berengario IV, nè di sè vi lasciò discen-

denza.

Raimondo Berengario V. Conte di Provenza, figliuolo d'Ildefonso II. ebbe in moglie Beatrice di Savoja, e cominciò a dominare nel 1209. Beatrice lor quarta figlia nel 1245, fu sposata a Carlo Conte d'Angiò, dipoi Re di Sicilia, e della terra di quà dal Faro, a cui portò in dote la Contea di Provenza: donde poscia il caldo genio di rimare de' Provenzali, che mancò in quelle parti, passò afar lega con gl'ingegni Siciliani, già per altro sì fortemente inclinati a simile studio, che il Castelvetro fu di pensiero, che l'arte di rimare fosse passata di Sicilia in Tofcana, e in Provenza. Ma ciò egli afferì più per vaghezza di contradire al Bembo, che per fon- bo pag. 170. 171. damento di fode ragioni, e di necessarie testimonianze. L'albero della discendenza di Carlo e di Beatrice, Conti di Provenza della terza schiatta, 111. pag. 264. vien portato dal Bouche. Al detto Raimondo Beren-

Chiefa dell' Im-

Corregione al Dialogo del Varchi, e Giunta alle Profe del Bem-

Lib. Ix. felt.

gario

Lib.i. cap. avi. gario V. il pontefice Innocenzo IV. da lui per segno di onoranza visitato in occasione del Concilio I. di Lione, fece il dono folenne della Rosa d'oro, la quale il Conte dopo aver offerta per divozione alla chiesa cattedrale d'Ais (mentre per altro i Conti di Provenza risedettero ancora in Arles ) quivi passò all'altra vita ai xix. di Agosto dell'anno 1245. e il pontefice concedette indulgenza a chi, vifitando la medesima chiesa, pregava Dio per l'anima del Conte, ivi sepolto. Il Breve pontificio, dato in Lione ai x: di Aprile del 1250, si legge presso il Bouche: notizia con molte altre sfuggita a Carlo Cartari nel libro della Rosa d' ora.

XVI.

cia, profesiara an-

Varie corti, do-ve fioritoso ferit-tori nella lingua.

Non farebbe gran fatto, che per l'addietro ver fiori nella lingua.

Romanna di Fran-mo nome vi fosse corso talvolta qualche poco di cora dagl'Italiani. equivoco, massimamente essendovi stato oltre a quefi cinque Raimondi Berengari, anche un Berengario Raimondo. Noi di tutti pensammo di formare il catalogo a cagione del ritrovarsi indeterminatamente scritto, che sotto Raimondo Berlinghieri Conte di Provenza vi furono in pregio i professori della lingua Romanza, già mista di Catalano, e di antico Francese; e per avere osservato, che Monsignore Uezio Huetlus peg. 89. nell' Origine de' Romanzi mette i Trovatori di Provenza nella fine del fecolo x. e la stupenda propagazione di essi nel seguente secolo x1. da cui non

To. 1. lib. 11. discorda il Bouche, deducendone ancor egli il princap. v1. pag. 94. cipio , e la fama dal 1110. e in questa guisa attribuendo a tutti cinque i Raimondi Berengari tal vanto, con l'esempio de quali non solo in Proven-za, ma in altre corti di quelle contrade su grandemente favorita e promossa la gloria de dicitori in quella lingua Romanza di vari dialetti. Il Fauchet

Lib.1. cap. IV. vi nomina le corti di Riccardo Conte di Normanpag. 31. 32. dia,

dia, di Erberto Conte di Troja e di Sciampagna, Lib.t. cap. xvi. di Tebaldo Conte di Blois, di Guglielmo Conte di Guienna e d'Aquitania, e di Goffredo Conte d' Angiò, oltre a quella de' già detti Berengari, fignori di Provenza, di Linguadoca, e di Catalogna. Anzi Raimondo Berengario V. pure ancor egli dettò in lingua Provenzale: e i fuoi componimenti stanno insieme con altri nel codice Vaticano 3207. Ma Dante nel Canto vi. del Paradifo lo taccia d'ingratitudine verfo Romeo di Villanuova, ministro generale di tutti i suoi stati. Però il Bouche con Francesco Mezerè difende il Principe, mostrando la vera qualità di Romeo, 256. fopra il cui nome, che per altro vuol dire ancor pellegrino, il genio Romanzesco de' Provenzali inventò la novella, presa dipoi per cosa vera, e messa in credito dalla penna di Dante, e da Giovanni Villani nel libro vi. a capi xeri. della Istoria. Giovanni di Nostradama nelle Vite de' Poeti Provenzali parla di questo Conte a capi xxvIII. e lo Speroni il Ioda nell'Orazione per la pace ad Antonio Re di Navarra, per effere stata in Provenza al suo tem- 56: po, e innanzi a lui per molti anni una corte di gentiluomini, fimile molto all' antica del Re Artù d' Ingbilterra, senonche in questa i Provenzali furono cavalieri e poeti. Lo Speroni gli esalta principalmente per avere ne' loro componimenti Provenzali cantato non fempre delle vanità d'amore, e di cavalleria, ma del ricuperamento di Terra fanta, ficcome abbiamo in effetto dai codici Vaticani 3204. C 5232. lo qui accennerò due Italiani, che scrissero in tale argomento, Lanfranco Cicala Genovese, e Bartolommeo Giorgi Veneziano. Questo secondo, il quale fu amico di Bonifacio Calvo, e castellano di Corone, e di Modone in Morea per li Veneziani dopo seguita la pace tra essi e i Genovesi, de' quali il Giorgi fu vii. anni prigoniero, tra le sue can-

Lib. IX. fell.

Orazioni peg-

Liber capervile

zoni morali una ne scrisse per la detta ricuperazioni di Terra fanta, e un altra in morte di Federigo il Bello Austriaco, figliuolo dell' Imperadore Alberto I. e competitore di Lodovico IV, di Baviera: il qual Federigo morì ai x111, di Gennaio dell'anno 1330, cosa quì da me avvertita, perchè può fervire a mostrarci in qual tempo il Giorgi col suo nome onorava la celebre schiera de' Trovatori Provenzali: gli scritti de' quali con le lor Vite, come stanno ne' codici Vaticani, sarebbe desiderabile, che dopo tanti feçoli uscissero in luce, cosa già medi-Lettere volea- tata dal Bembo, fecondochè abbiamo da una fua letritemo ril. lib. tera ad Antonio Tebaldeo. Ma ci bisognerebbe l' assistenza di persona, simile al Bembo, il quale, al dire del Varchi nella Orazione in sua morte, seppe a fondo tal lingua.

v. fag. 89.

XVII. Sordello Mantovano, scrittore in lingua Provenza-

Ordello, Cattano del Goito, nacque nell'anno 1189. fecondo Bartolommeo Platina nel libro 1, dell'Iftoria di Mantova. Nella Vita preposta alle sue Canzoni Historia Man- Provenzali negli accennati codici Vaticani, si legge, che

tuens lib. 1. pag. egli per gratificarfi Ezzelino il Tiranno (detto comunemente dagli scrittori volgari Azzolino ) e Alberigo di lui fratello, amendue della casa d'Onara, fignori di Romano, castello della Marca Trivigiana, ricondusse ai medesimi Cunissa loro forel-

Chronicon lib., la, toltala al Conte Ricciardo da San Bonifacio, di pog. 587.64h. 1. lei marito, il quale nel 1236. reggea Mantova conera Ezzelino, allo scrivere del monaco Padovano. Il Platina riferisce altre cose di Sordello; ma noi parlandone trascorrentemente, ci vogliamo attenere a quelle, che ci fomministrano i codici Provenzali: donde si ha pure, che egli per tema del

Conte di San Bonifacio, e forse ancora di Ezzeli-Chronicon lib.1. no stesso, a quello, che ne dice Rolandino Istorico cap. z i I. di que' tempi, si rifuggì nella corte di Provenzafot-

fotto il Conte Raimondo Berengario V. dove prese Lib.t.cap. xv11. moglie, e avuto un castello, vi scrisse tra le altre co. se un poema funebre in morte di Blancasso Baron di Provenza, in cui fgrida tutti i principi Cristiani: e il Nostradama ne dà l'estratto a capi xevi. Dante , pratichissimo delle cose più rilevanti d'Italia , il qual mife Ezzelino nel Canto x11. dell'Inferno, diè luogo a Cunissa nel Canto 1x. del Paradiso, e a Sordello nel Canto vi. del Purgatorio, di cui fece pure onorevol menzione ancora nel libro de Vulgari elequentia . L' aver mentovata la cafa d' Onara, in latino Honaria, già castello del territorio Padovano, mi ritorna alla memoria un passo corrotto del Boccaccio in fine del Canto xIII. dell' Amorofa visione, ove dopo annoverati alcuni Tiranni, come Pifistrato, e Gerone Siracusano, così soggiunge:

Pag. 25.

## Ma di Navarra Azzolin pò costoro

Celfo Cittadini nelle note a penna sopra l'edizione, fattane in Venezia presso il Giolito nel 1558. scrive così nel margine: chi è coffui ? Si risponde, che egli è Azzolino da Onara, e che il verso ha da dire:

Ma d' Onara Azzolin dopo coftoro.

Andrea Calvo, che fece la prima edizione di quel poema in Milano nel 1521. non intendendo il nome proprio di Honara, lesse Navarra, e poi si prese la confidenza di aggiustare il verso a suo modo. Così Onara passò senza altro in Navarra: e così pure spesso accadono somiglianti miracoli qualora chi maneggia gli scrittori e Latini, e volgari de' secoli bassi, non è pratico dellageografia e dell'istoria de' medesimi tempi. Già tre anni uscì alla luce una piccola Cronaca particolare, molto esatta e distinta; ma nelle note si veggono alcuni groffi errori, come quel di Navarra . Per esempio

Lib.1. cap.xvIII.

vi si nomina Venzone, che è una Terra del Friuli, stato de' Veneziani, e perciò nell'Italia, già in latino Ventio, e Aventio, e ora Venzonum. Chi ha scritte le note vi ha commessi quattro, o cinque gravissimi sbagli in quefte poche parole : monte di Venzone , lat . pius mons : monte della Carniola presso al fiume Venzone nel Friuli. Ella è Terra, e non monte : e il Ducato del Friuli, in latino Forum-Julii, altra volta Venetia. inferior, è in Italia, e non in Carniola, provincia situata fuori d'Italia, e detta volgarmente il Cragno, e anticamente Pannonia 1. Il fiume poi, o torrente, chiamafi Venzonassa, e non Venzone . Più oltre vi si nomina Portogruaro, altra nobil Terra pure del Friuli, bagnata dal fiume Lemine, in cui risiede il Vescovo di Concordia, e ove da Venezia per acqua si va in un sol giorno. Anche questa Terra vien trasportata nella Carniola, dove l'autor delle note bisogna, che abbia qualche podere. Ma gli altrui errori avendoci tratti alquanto fuori di strada, torniamo a riporci in cammino.

XVIII. Antichità del Romanzo di Turpi-

Hiaro dunque si vede, che per lo grande studio J fopra la lingua Romanza della Gallia Narbonese, fatto lungo tempo nella corte di tutti cinque i Raimondi Berengarj, ma in particolare fotto l'ultimo, ne nacque, che i Provenzali riportarono l'elogio di Trovatori, e che a loro esempio molti di varie nazioni, e principalmente Italiani, nonchè gli altri Francesi, e anco i vicini Spagnuoli, di tale applaudito studio invaghiti, si diedero ancor essi a poetare, e a romanzare largamente in verfi, e in profa per ogni contrada, porgendone loro copiosa materia l'istituzione de' cavallereschi tornei, siccome dirò più avanti. De' Francesi ciò avverte il Vescovo Uezio nell'Origine de' Romanzi: e degli Spagnuoli lo scrive l'Arcivescovo Pietro de Marca nella Storia del Bearn, membro illustre dell'antica Aquitania; poichè nel

Origine des Romans pag. 71.

libro

libro 1I. a capi v1. tiene, che prima dell'anno 1160. in Lib. 1. cap. xviit. cui Giuliano Arciprete di Toledo compose la sua Cronaca, fosse già in essere in quelle parti la storia favolosa, Ilistore du Beattribuita a Turpino, detto altramente col suo vero no- 5. v. vi. me Tilpino. Ma la Cronaca di Giuliano è finta, siccome ha mostrato Niccolò Antonio . Di più il Marca ha per spana vetus lib. fermo, che questo Romanzo, chiamato le Roman de Tur- vii. cap. viii. pin tra fimili opere Francesi a penna presso il Ducange, fosse composto in Ispagna verso il secolo x. a fine di avvantaggiare con tal mezzo le glorie di quella nazione per aver nelle angustie de' Pirenei, e fra le montagne di Roncifvalle disfatta la retroguardia dell'armata di Carlo Magno nell'anno 778, ove tra gli altri, annoverati da Eginardo, cadde estinto Rolando, prefet- Vita Caroli capto della costa Britannica, detto dai nostri con la trasposizione di una lettera, Orlando. Ora il Marca riflette, che lungo tempo appresso a questa disfat-

ta, la quale ai popoli di quelle parti, come a ribelli di Carlo Magno, recò più infamia, che onore, la vanità umana rivolfe il penfiero ad attribuirsi il trionfo de' x11. Pari, o Paladini di Francia; benchè non furono in rerum natura, senon assai dopo: cofa poi fomentata in maniera più splendida per le invenzioni favolofe fotto nome di Turpino, Arcivescovo di que' tempi, e di una delle chiese più cospicue di Francia. Roderigo, eletto Arcivescovo di To-

Carlo Magno in quelle parti fatta veruna conquista, ed esservi stato battuto nel suo passaggio in Navarra per Roncifvalle. Ma Luca Tudense, continuatore della

Cronaca di fant' Isidoro sino al 1236. attesta di

foggiogò i Goti, e gli Spagnuoli di Catalogna, Gua-

Hifteire du Be-

Feinbardus in

ledo nell' anno 1208. fi lafciò talmente gabbare dal fpania lie, 14. preteso Turpino di Rems, che passò a scrivere, non aver cap. x.

Lib. IV. pag. 75. in Andrea Schotti Hispania buona fede, che quel monarca passò i Pirenei, e che illustrata to. 1v.

fcogna, e Navarra. E chiunque ha qualche perizia di distinguere il vero dal falso, liberamente confesA. D. 812.

70. t. pag. 68.

fa dopo il Cardinal Baronio, che l'istoria di Turpino, latinamente inscrita da Giusto Reubero fra gli scrittori Germanici, è un effettivo Romanzo: e per tale passa ancora appresso i nostri poeti, Luigi Pulci, il Conte Matrio Maria Bojardo, e Lodovico Ariosso, i quali dell'autorità di Turpino poeticamente si valsero.

XIX. Romanze di Turpino, noto a Dan-

A che affai prima di questi il fovrano poeta pino, lo raccogliamo da tre luoghi, poco offervati della sia Commedia. Il primo è nel Canto xxxx. dell'Inferno, dove alludendo al corno eburneo di Orlando, mentovato da Turpino, quando Carlo Magno in Ronzifvalle si trotto da Marsiglio Re de'Saracini di Spagna per tradimento di Gano, o Ganelone, come lo dice Turpino, canta in tal guisa:

Là nella dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdè la santa gesta, Non sonò sì terribilmente Orlando.

L'altro luogo è nel Canto xxxII. dove fra gl'infigni traditori si colloca Ganelone, rammentato da Turpino per tale:

Gianni di Soldanire, credo, che sia Più là con Ganelone, e Tribaldello, Che aprì Faenza, quando si dormia.

Il Vescovo Federigo Frezzi nel libro 11. del suo Quadriregio a capi xvi. mette pur Gano fra i traditori insteme con Giuda:

Quanti Gani son quì, e quanti Giudi!

Così credo, che debba leggerfi, e non Giani, come fi legge nella bella edizione, fattane ultimamente in Foligno. Similmente nel Romanzo di Tur-

Turpino a capi xxIII. Ganelone , cioè Gano , pel Lib. I. cap. xx. tradimento fi fa simile a Giuda . Il terzo luogo di Dante è nel Canto xviii, del Paradifo.

Così per Carlo Magno, e per ORLANDO Duo ne segui lo mio attento sguardo, Come occhio fegue suo falcon volando.

Questi passi ci fanno chiaramente conoscere, como in tempo di Dante, cioè nel 1300. il Romanzo di Turpino era notissimo per l'Italia: dove ancora il nome eroico di Orlando fu anticamente adottato da principali famiglie, e fra le altre da quella de Rossi, già Signori di Parma. Anzi fin nel fecolo x1. vi fu Rolando Vescovo di Trivigi, scismatico, e scomunicato da Gregorio vII. cui Giovanni Bonifacio con doppio giana lib. 11. pagerrore chiama Arealdo, e il fa contrario a Guiberto Antipapa, di cui fu acerrimo partigiano. Così appresso di- pag. 381. edit. mostreremo, che più case cospicue delle contrade Ita- Labbei. liane per grandigia usarono i nomi celebri degli eroi, celebrati nell'altro famoso Romanzo della Tavola rum Maii to. vi. ritonda.

Iftoria Teivi-

Concil. to. X. Alla Santtopag. 155. 157.

Nche il noto Romanzo Italiano de' Reali di Antichità del Ro-A Francia, di cui Lionardo Salviati nel libro II. manzo de' Reali degli Avvertimenti a capi x 1 1. allega un codice, scritto to a Dante. nell'anno 1350, è materia molto relativa a Turpino. Il Borghini dà loro il nome di vecchi Annali, forse perchè cominciano sin dall'Imperador Costan- pag. s. tino: e Celfo Cittadini nelle Origini della Tofcana favella a capi v. gli chiama opera antichissima, e. della prima lingua. Se ne vede una antica edizione, fatta in Venezia da Cristosoro de Pensis da Mandello nell' anno 1499, in foglio. Gli Accademici della. Crusca in una nota al Canto xxx1. del Paradiso pajono inclinati a credere, che Dante prendesse il nome d'Orifiamma, o come egli dice, Oriafiamma,

Difcorfi to. 1.

Lib.t. cap. xx.

che è il volgare di Aureaffamma, dal libro de Reaii di Frantia, dandolo alla beata Vergine: intorno
al qual nome; che fignifica la bandiera, o il labare,
e fiendardo della regal Badia di San Dionigi, folito portati in guerra dagli avvocati, e procettori
di effa, e poficia dai Re di Francia dopo divenuti
proprietari de' beni di effi avvocati, il Ducange ha
fatta una infigne Differtazione, che è la xvv111. fopra l'Iftoria di fan Luigi, composta in antica lingua Francefe da Giovanni Gionivilla. I verfi, oveDante ne parla, fon questi:

Pag. 245.

Così quella pacifica Orinfiamma Nel mezzo fi avvivava, e da ogni parte Per ugual modo allentava la fiamma.

Chiama la beata Vergine Oriafiamma, cioè facta bandiera, dietro a cui militano i beati, perchè l'altra Orifiamma precedeva a tutti. La chiama pacifica per opporla aquell'altra, la quale era bellica: vexillumbeati Dionyfii,
qued omnes pracedere in bella debebat, dice Rigordo.
L'afta era dorata, e la bandiera vermiglia, e in figura di

Cangius v. auriflamma & v. flammulum.

L'afta era dorata, e la bandiera vermiglia, e in hgura di 'fanma, detta perciò dagli ferittori de l'ecoli baffi fammulum, e fanmula: ed era fimile a que' lunghi gonfaloni e ftendardi, che in Italia, e altrove fi portano avanti nelle processioni solenni. Udiamo, come lo spiega Guglielmo Britone nel libro x1. v. 32. del poema isforico della Filippide:

Aft regi faits est tenues crispare per auras Ventuum spinelex, cendato simplice textum, Spiendoris rubeu, letania qualiter uti Ecclessana folet certis ex more dichus: Quad cum RAMMA babata vulgariter AUREA nomen, Omnibus in bellis babet omnia signa presine: Quad regi pressare Dionysius abbat Ad bellum quoties sumnis prosicifitur armis.

Gio-

Giovanni Villani nel libro x11. dell' Istoria a capi Lib. 1. cap. xx. LXXXV. così parla di questo medesimo fatto di Filippo Augusto: fece trarre di fan Dionigi l'infegna. d'oro e FIAMMA, la quale per usanza non si trae mai, senon a' grandi bisogni e necessitadi del Re, e del reame: la quale è addogata d'oro, e di vermiglio. Però in questo il Villani s'inganna. Gerardo Giovanni Vostio mette il poeta Guglielmo fra gli tinis lib.nl. Perscrittori di tempo incerto. Ma Cristoforo Sandio offerva, che Guglielmo divulgò il fuo libro nell'anno 1224. Infatti nel libro x, ei parla dell'invasione sum pag. 251. de' patrimoni di san Pietro, fatta dall' Imperadore Ottone IV. con la presa di Vico, Vetralia, Viterbo , Montefiascone , Acquapendente , Radicofani , e fan Quirico : le quali cofe accaddero nell'anno 1209. fanta Sede in Caconforme altrove ho mostrato. Guglielino poi de- macchio cap.xxv. dicando il poema a Lodovico primogenito del Re pag. 168. Filippo Augusto, dice di scrivere cose, da se vedute:

De Historicis late 11. pag. 705.

Note in Vof-

Cur ego que NOVI, proprio que lumine VIDI; Non ausim magni magnalia scribere regis?

I Re Franchi però non portarono in guerra l' Orifiamma prima del fecolo x1. come nota il Ducange; onde il Romanzo de' Reali di Francia, incui se ne parla, sarà stato scritto dappoi. Ma se tal libro con quel di Turpino fu sì antico, e ricantato in Italia, questo secondo il fu anche maggiormente di fuori, come tosto vedremo. Nel deposito di Otgerio, che è l'Uggeri di Turpino, e de' nostri romanzatori, nel monistero di san Farone nella diocesi Meldense, si veggono intagliati Orlando, e Alda sua moglie presso il su ordini San-Mabillone , che negli Atti de' Santi Benedettini ne ha culo 17. pgr. 664. pubblicata la memoria.

Lib-1 - cap- xxI-

XXI. Romanzo di Turino vien dalla. Spagna.

Analella to. IV. pag. 60.

pag. 91. edit. 11.

Osbenarti Notitia utriufque Vasconie lib.11I cap.111. pag.397. edis. 1.

Uesto celebre autore in altra opera fua applaudendo al Marca per avere scoperti i natali del menzognero Turpino, dice, che interest aliquando noffe etiam fabularum antiquitatem & originem . Ma in questo discoprimento non è la gloria tutta del Mar-Annales Fran- ca : imperciocche Papirio Massone molti anni avanti corum libro 11. al Marca, ne' fuoi Annali di Francia avea fvelata l'età di Turpino, deducendola dal fecolo x. poco appresso all' Imperio di Calvo Calvo. E benchè Arnaldo Ojenarto levi a Turpino qualche secolo di vita; nientedimeno il fa già nato prima del 1200. E come vogliamo ben confiderare il passo, in cui egli si fonda, che è di Gaufredo, Priore della Badia Vosiense, nella prefazione al suo codice di Turpino, già di Giovanni Cordesio canonico di Limoges, della cui rinomata libreria scrisse il catalogo Gabriello Naudeo, noi vedremo bentosto, che l'Ojenarto nulla toglie all'antichità del favoloso Turpino, ma, che anzi per lo contrario la stabilisce. Quivi Gaufredo prima dell'anno 1200, scrivendo la prefazione avvifata, racconta, che avendo egli allora frescamente, nuper, avuto di Spagna un codice dell'Istoria di Turpino. l'aveva ingenti studio fatta trascrivere, corregendola, e ripulendola egli stesso, per trattarsi di un libro per l'addietro in quelle parti ignorato : maxime quod apud nos ifta latuerant bactenus, a riferva di quanto ne spargeano i ciurmadori nelle loro canzoni . Soggiunge Gaufredo, che la scrittura del codice originale, di cui parla, per la sua vecchiezza era sì gualta, e quasi cassata, che v' impiegò grandiffima fatica in supplirlo e correggerlo, non già in torre le cose superflue, ma in aggiungere quelle, che vi mancavano. Tuttociò ei dice di far sapere ai canonici della chiefa di fan Marziale di Limoges, a' quali indirizza la prefazione, affinchè niuncreda,

creda, che in farlo egli abbia voluto detrarre alle Lib. 1. cap. XXII. gloriose lodi di Turpino, autore del libro. Ma sarà bene portar le parole stesse di Gaufre do : quia vero scriptura ipsa scriptorum vitio depravata, ac pene delesa fueras, non fine magno studio, decorando correxi, non superflua subtrabens; sed que necessaria. deerant ( nel testo dell'Ojenarto fi legge aderant per isbaglio) addens, ne quis me putet reprebendere inclyta laudis Turpinum , qui se infrascripta scripsife fatetur. Or chi da tali parole non vede, che il codice, capitato novellamente di Spagna a Gaufredo prima dell'anno 1200, non era già nuovo, ma antico; dachè la ferittura di esso appariva sì depravata, e deleta, che vi volle sì grande studio per trarne una copia corretta, e ben fatta: non fine magno studio, decorando correxi ? L' età del codice dovette giungere almeno al 1100. Ed è notabile, che a Gaufredo ei venne di Spagna, ex Hesperia: e che innanzi dallora in quelle parti Aquitaniche non si sapea delle maraviglie, narrate da Turpino, senonquel tanto, che ne diceano i giocolari, e i commedianti: il che pure ci fa comprendere, che prima doveva esserne trapelata qualche notizia in quelle contrade.

T A per dir qualche cosa più precisa dell'antichità di questo Romanzo, Papirio Massone, che fu il pi mo a subodorarla, il diede per composto ab bomine ocioso in juventutis gratiam dopo l'Imperio di Carlo Calvo, o ciò fosse, giusta il parere di Carlo Cointe, dopo Frodoardo, che morì nell'anno 966. e vuol dire là verso la fine del secolo x. Il Massone cita un codice di Turpino della libreria regia, antiqua ac pene obsoleta Gallorum lingua, vetustissimisque characteribus. L'antichità del Romanzo restaancor favorita da Matteo Paris, il quale racconta, zi 1640.

XXII.

Romanzo di Turpino quando compolto, e lua gran-

Annales Franccrum lib. Il.pag. 91.92. edit. 11. A. D. Soo.

6. Lxxx ix. Historia Anglie pag. 3. lin. 46. edit. LondiLib. L cap. axit.

mans pag. 75.

che Guglielmo Duca di Normandia nell'anno 1066. dovendo venire a giornala con Aroldo Re d'Inghilterra, per incoraggire le sue truppe, cantò i versi d' Orlando: tunc Rolandi cantu inchoato, ut animos bellatorum accenderes, Deique auxilio inclamate, pralium commisferunt. Queste particolarità ci fanno conoscere, che gli Spagnuoli non furono posteriori di tempo ai Provenzali, ne agli altri Francesi nella fab-Origine des Robrica de'Romanzi, come credette l'Uczio: e che quegli da questa nazione, come a loro vicina, l'arte di romanzare non appararono; ma ben piuttosto i Provenzali dagli Spagnuoli, all'imperio de'quali foggiacquero lungo tempo. Ma non vi fu giammai più gradito argomento di quel di Turpino, stante la strepitosa fama di Carlo Magno. Da questo nacquero altri famosi libri Francesi, non per anco stampati, come il Romanzo di Roncisvalle, e il Romanzo di Rinaldo, mentovati dal Ducange , il secondo de' quali forse è quello steffo, che fotto nome di Storia di Rinaldo da Montalbano, vien citato dal Salviati nel libro 1. degli Avvertimenti a capi xv. Per gran mercè de' maravigliofi racconti di Turpino, andò rifuonando per ogni parte, nonchè nell'Italia, il nome di Orlando, o Rolando. Quindi Guglielmo Britone nel libro 11I. della Filippide,

> Haud secus Hispanas Karolus properabat in oras, Quando Marsilii corruptus munere regis Intelix Ganelo Francorum tradidit alas . Dum cupit indigna vindictam reddere ftragi, Qua dux Rolandus post inclyta bella, ducesque Bis feni, quorum florebat Francia laude, Saracenorum manibus cecidere cruentis, Sanguine Roncevalum generofo nobilitante .

dietro all'autorità di Turpino scrisse in tal guisa v. 394.

Di Orlando, e di Uggeri parla anche nel libro viit. Ma cofa ben degna di ammirazione si è, che per cagion

di Turpino la fama d'Orlando penetraffe in Oriente fra i Liba capanti. Turchi, mentre Pietro Bellonio nel libro 111 delle Oifervazioni a capi xLII. racconta, che in Prufa, città capitale della Bitinia, si mostrava al suo tempo la spada d'Orlando appesa alla porta della fortezza: e Augerio Busbequio nella terza delle sue lettere delle cose Turchesche riferisce, che nel paese di Colco, detto in oggi Mengrelia, si ode frequens Rolandi nomen. Sospetta il Busbequio, che ne portassero la fama i Francesi in tempo di Goffredo Buglione; unde eo translatum, non coniicio, nisi trans mare migravit una cum Gothofrido Bullionio: de quo Rolando multa narrant prodigiofa, magis etiam ridicula, quam nostri, talium fabularum architecti. Io però andava pensando, che gli Arabi, e i Maomettani di Spagna potessero avernelo comunicato a' loro attenenti dell'Asia; non parendomi disprezzabile il sentimento di Claudio Salmasio, amico già dell'Uezio, che la Spagna avendo appresa tal arte di favoleggiare in rima, e in profa Romanza dagli Arabi, l'avesse partecipata al rimanente d' Europa. Il Salmasio però fi fece bello di una opinione non fua, ma del Pigna, il quale a chiare note nel libro 1. de' Romanzi ne fu l'autore: e l'Uezio, che in altro proposito cita il Pigna, potea presso lui chiarirsi di tal verità . La Spagna poi fu già piena d'Arabi : di che il Canonico Aldrete scrive a lungo nelle sue Antichità: e Niccolò Antonio degli scrittori Arabici di Spagna formò la sua Biblioteca Arabico Ispana. Fra tanti altri libri suppositizj, de' quali questo esattissimo autore ha trattato nella Biblioteca Ispana antica, dee andare sicuramente anche Turpino: di cui ebbe pure contezza Laonico Calcondila Ateniese, che scrivea nel 1490, poiche nel libro 11. delle co-

fe Turchesche racconta, che Carlo Magno, Orlando, Rinaldo, Ulivieri, e altri Paladini furono il-

Epistole 138. edit. Oxonienfis anni 1660.

Origine des Romans pag. 72.

Pag. 45. 46. edit. regie .

luftri -

Lib. L. cap.xxII. lustri nelle guerre contra i Saracini di Spagna: cose per l'appunto narrate nelle dicerie di Turpino . Ma queste per avventura a niuno scrittore imbrogliarono il capo, quanto a Marcantonio Coccio Sabellico, uomo in vero di gran lettura; onde ragionevolmente di lui fu scritto nel suo epitafio

> Quem non res bominum, non omnis ceperat atas Scribentem , capit bee Coccion urna brevis .

Operum to. 11. pag. 588.589.590 591. edit. Bafileenfis Hervagii .

Però egli non per vizio suo, bensì del tempo, in cui visse, che fu quel medesimo del Calcondila, talvolta si palesò non ben fornito di tutto il sano criterio. Il Sabellico dunque nel libro vin, dell'Enneade vi i i. abbattutosi in Turpino, si mise a narrare dietro alla fua fcorta l'imprese di Carlo Magno, di Orlando, e de' Paladini, scaricandosene sopra Turpino: ut Turpinus significare videtur; ut Turpinus prodidit . Mostra di avere avuto per le mani più di un esemplare dell'opera di Turpino, dicendo in un luogo: alius Turpini codex Rainaldum babet pro Arnaldo, & pro Bellanico Albensem. Ma poi non fidandosi appieno della fincerità di Turpino, passa a scrivere: si Turpinus verus est auctor. Indi parlando di Ferraù, si csprime in tal guila: laborant baud dubie fide que Turpinus de hominis magnitudine & inviolabili corpore prodidit. Descrivendo la rotta di Roncisvalle per tradimento di Gano, o Ganelone, da lui ( forse per errore di stampa) detto Gavalone, così conclude: & Turpinus in bunc maxime modum memoratissimam illam Caroli expeditionem digerit : cui , praterquam in paucis, quibus, quia immodicus mibi videtur , Studio , credo , sua gentis nobilitanda , aut certa augenda rei caufa, nemo fanus temere accesserit. In ceteris non video quid fit, cur fides tanto viro pofsit abrogari, aut quia sacerdos suit, aut quod eascripsit, quibus interfuit. Sicchè il Sabellico nel grofso delle cose prestò fede a Turpino e come a prelato, e come a testimonio di veduta. Appresso egli si spiega di nuovo; contra, Turpini fides ( fi Turpini est opus illud, quod ejus nomine circumfertur ) recepta ea de re opinioni vebementer adstipulatur. Laonde si vede, che quantunque il carattere, e la qualità di Turpino avessero gran forza sopra l'animo del Sabellico, tanta però non ne ebbero, che egli non dubitaffe della fua autorità Gaspero Bartio nel comento a Guglielmo Britone fu di parere, che altri storici gravi andassero parchi in ragionare d' Orlando, per non opporfialle favole di Turpino : contra quas , ut vul- 178. go obtinentes, scribere nemo ausus est, aut voluit . Affirmare erubuerunt aperte ficta omnes . Qui nons voglio tralasciar di avvertire, che il libro di Turpino fu scritto in tempo, che si usavano le macchine militari, chiamate mangani, petraje, e troje, cioè scrofe, delle quali tratta il Lipsio, citando anche il capo 1x. di Turpino: ed erano già in uso ne' sccoli 1x. e x. come può vedersi presso il Ducange . Questo è quanto mi è ac- ganum v. petracaduto offervare intorno all'antico Romanzo di Tur- ria v. troja v. pino, il quale, come scrittura di grande autorità, presso Gugliemo Ribier si trova citato dal Parlamento di Pa- moires tom. IL. gi, e ai primi nostri epici Italiani somministrò le impre- pag. 90. se, e gli croi da celebrare ne' loro poemi.

Lib-t. cap. xxtit.

Poliorcerica lib. 11L Dial. 11L overum to. til. pag. 319. Canglus v. man-

A I Romanzi di Turpino, e de' Reali di Francia Romanzo del Meha relazione l'altro non men conosciuto, che sebiato, e sua antiti chiama il Guerrino di Durazzo, detto il Meschino, diviso in libro vit. di cui si trova una antica cdizione, fatta in Venezia nell'anno 1480. in foglio: e un bel codice in cartapecora, pure in foglio, se ne conferva nella famofa e cospicua libreria dell' Eminentiffimo Signor Cardinale Imperiali: e può effere sta- catalogus por 100 to trascritto nel secolo xv. Michele Poccianti ne ram-

menta un altro di casa Gaddi, e chiama l'autore

Pag. 160.

54 Andrea, di patria Fiorentino. Il codice Imperiali ha un prologo di chi traffe fuor dell'obblio questa leggenda, come egli la chiama, da lui rinvenuta fra antiche novelle, e istorie; onde, al suo dire, per non effere ingrato del beneficio ricevuto da Dio, la comunicò al pubblico. In fine di esso prologo, o sia capo 1. si attribuisce pure il libro a un tale , che fi chiama il diletto maestro Andrea . Per quello, che riguarda l'antichità di esso, Malatesta Porta nel Ross, dialogo sopra le obbiczioni dell'Infarinato alla Gerufalemme del Taffo, crede, che Dante da questa favolosa istoria prendesse l'invenzione della bolge, e de' cerchi, da lui mesti nell' Inferno, come l'autor del Meschino gli avea messi nel pozzo di san Patrizio. La dettatura del codice è antica Toscana, leggendovisi sanza per senza: messer san Jacopo di Galizia: Agolante il maggiore dell' ofte degli Africani: ebbono: e' Turchi: e'i quale con altre si fatte maniere di dire. Sembra però il libro composto dappoiche la seconda schiatta. de' Re Francesi Angioini entrò in fignoria della Sicilia, e delle terre di quà dat Faro; dachè per entro si parla non solo di Carlo Magno, ma del reame di Puglia, e de' principati di Taranto, e di Durazzo, donde fi fa discendere il Meschino: e sopra ciò fi avvolge l'istoria. Tullia d'Aragona, che rivoltò quest'opera in versi nel secolo xvt. si espresse di averla tratta dallo Spagnuolo. Ma si vede, che il testo originale è Toscano. Nel Comentario delle cose de' Turchi e di Giorgio Scanderbeg, principe d'Epiro, che segue quelli del Giovio e di Andrea Gambini, stampati in Venezia da Aldo nel 1541. si tiene, che i principi Albanesi venissero da

Carlo Magno per via del Meschino, afferendovisi pure, che nella città di Croja il medefimo Carlo fi moftri scolpito in pietra viva in luogo degnissimo.

Foglio 6. 2.

La

A opinione del Salmasio, o per meglio dire del Pigna, rammentata di fopra, che gli Spagnuoli avefiero appresa dagli Arabi lor nazionali l'arte di scrivere i Romanzi, o sieno storie favolose in lingua Roman- mango dell' Amaza, non poco è avvalorata, oltre a Turpino, capo di sì fatti mitologi, dall' altro notiffimo Romanzo Spagnuolo di Amadis di Gaula, sparso e divulgato con doppia fama e buona, e rea per tutta l' Europa, talchè n'è penetrata la notizia sin nell' Islanda, ampia e remota isola del mar Settentrionale, e tenuta per l'ultima Tule dell'antichità. Perocchè quì in Roma da più anni si trova un medico, nato in quell'ifola, che ha il prenome di Florestano, uno di que' chimerici eroi del Romanzo di Amadis di Gaula . Il famoso Arcivescovo di Tarragona Antonio Agostino, il quale nel Dialogo 11. delle medaglie si dichiara di dar fede alle cose sparse della Fenice, quanto a quelle di Amadis di Gaula, afferma, che i Portoghesi vogliono, che questo libro fosse composto da Vasco Lobera, o Lobeira, come il chiama Niccolò Antonio nel libro vitti, della Biblioteca Ispana antica a capi vit. \$. 291, dove il fa vivuto forto il Re Dionigi verso la fine del secolo x111. attestando, che l'originale in antica lingua-Romanza di que' paesi resti tuttavia in essere. Perchè il libro è pieno d'incantesimi, e di stupende trasmutazioni, io ho gran sospetto, che Dante, il qual vide tutto quello, che a' fuoi di potea vederfi, possa aver veduto ancor questo, e che dalla lettura di esso gli si risvegliasse la fantasia di fingere quelle sue trasformazioni d'uomini in bronchi, e in isterpi nel Canto xIII. dell' Inferno.

Lib. t. cap. xxiv. XXIV. Antichità del Rodigi di Gaula .

Pag.36.ediz.11. di Roma del 1650

Lib. I. cap. xxv. XXV. manzo di Amadigi

di Gaula . Deckberrus de edit. 111.

A per accostarci più appresso all'autore dell' Ama-VI dis, o Amadigi, come è detto dai nostri, gli uo-Censure del Ro- mini favi ne fanno generalmente un sinistro giudicio. Giovanni Deckerro, avvocato della camera Imperiale di Spira con l'autorità d'altri il chiama aulicum quendam scriptit adespetit Hispanum, magica rei callentissimum, sub hoc invosett. 1x. 10g.239. lucro artes diaboli propagare satagentem; Mabome-

sanum illum, vel Saracenum, demoniacum, & demono-

52. 58.

maniam professum. Con somigliante censura, sì poco vantaggiola a quel libro, appieno s'incontra quella, che ne diede l'infigne Vescovo di Belluno Luigi turarum chara- Lollino. Questi contro dell' Amadigi scrisse un opulieres fag. 47-48. fcolo, intirolato Amuletum adversus Amadisiana le-Elionis maleficia, dove afferisce, che l'autore hadello Spagnuolo, ritoccaro da' Francesi, e che al suo comparire levò la mano ai Romanzi di Lancilotto, di Triftano, e di altri, che fono quelli della Tavola ritonda: la quale dappoi ci darà materia di ragiona-Persentage 66. re. In fatti Girolamo Bargagli nel dialogo de' Giuo-Parte 11. pag. chi delle vegghie Sancsi, uscito sorto nome del 154. ediz. 1. di Materiale Intronato, racconta, che le donne Sanesi

Siena .

de' fuoi giorni per allegria oltremodo fi dilettavano di leggere l' Amadigi di Gaula, e di Grecia. Il Lollino lo tiene per opera di uno incantatore di Mauritania, il quale fotto fillo nome di Cristiane, effendo realmente Maomettano, e pieno di vanità magiche, abbia gabbati molti con la rea lufinga della impenetrabilità. Gli autori degli Atti di Liplia fotto l'anno 1684, danno per calunniosa impostura il detto del Padre Angelo Paciuchelli dell' ordine de' Predicatori nelle sue Lezioni morali sopra Giona, che Lutero facesse rivoltare in idioma Francese l'Amadigi di Gaula per instillare insensibilmente negli animi de'lettori incauti nausea e avversione alla sacra Scrittura e ai libri divoti nel far correre

Pog. 444.

cas

per le oziofe e mondane corti de' Principi quel pro- Lib. 1. cap. xxv. fano Romanzo. Il Paciuchelli non esprime donde trasse il fondamento di sì fatta asserzione, la quale negli autori degli Atti di Lipfia mosse, come hanno la bontà di spiegarsi, non indignationem, sed risum; ma può averla egli tratta dal Gefuita Antonio Poffevino. Questi nel libro 1. della Biblioteca scelta a capi Pag. 113. edit. 1. xxv. distende pure un antidoto, da lui chiamato cantio, fopra la lettura dei libri dell' Amadigi : e gli dà Et lib. xvi. fest. questo titolo; de Amadisio & aliis ejusmodi libris, nl. capeccentum quos variis linguis boc novissimo seculo editos, nobi- pag. 298. to. 11. les potissimum versarunt magno pietatis damno, ad anni 1602. magiam vero & ad fortilegia, denique & ad baresim oftio per eos patefacto. Avverte il dotto e zelante Possevino, che il demonio ha sempre cercato per varie strade di tendere i lacci alle anime : e chedopo i tempi antichi per lo spazio di 500, anni ciò tentò presso la nobiltà d'Europa, e nelle corti de' Principi col mezzo de' Romanzi d' amore, e di cavalleria, quali fono la Tavola ritonda, il Giron cortese, l'Amadigi, il Decamerone, e l'Orlando: ai quali, come egli dice liberamente, ut fuavius venena influeres, dedis de veneno suo diabolus, eloquentia & inventione fabularum ditans ingenia, que tam misere Supellectilis voluere effe officina . Indi fi ferma il Possevino a verificar tutto questo nel folo Amadigi: in uno Amadisio ista intucamur . Venerat bic liber aliena lingua in Gallias . Luthero autem Satanas jam utebatur, tanquam mancipio in Germania, que pene omnis aut ceciderat, aut nutabat ad cafum: cumque in folidiffima fidei regnum vellet (cioè Satanasso) invadere, Amadisium curavit in Gallicam linguam elegantissime verti . Hac prima fuit illecebra , & tanguam sibilus . quo inescavit ( Satanasso ) nobilium aulicorum ingenia. Sparferat enim in eo libro, quis quis fuit auctor, amores foedos, inaudisos congressus equestres, magi-

Lib. z. cap. xxv1.

cas artes. Sie bis mentes, illis corpora pertraxit in nassam: in qua innumera propemodum anima perierunt aiernum. Nam sic ablegata sunt studia sacrarum rerum, divinaque bistoria oblivioni sunt tradise. Sicche non fu Lutero a dirittura, secondo lamente del Possevino, ma in tempo di Lutero su Satanasso quegli, che fece rivoltare in lingua Francese l' Amadigi per introdursi negli animi della nobiltà con la lettura di effo.

XXVI. Il Romanzo dell' Amadigi sparso in Virtemberga in... tempo di Lutero.

Hi però ancora dicesse, che Lutero stesso a dirittura avesse cercato di fare il servizio di Satanasso contro alla religione cattolica per mezzo dell' Amadigi, a parer mio non direbbe cosa sì strana, che dovesse in altrui muover le rifa, come troppo gentilmente si persuasero gli autori degli Atti di Lipsia . Imperciocchè il Cardinale Girolamo Alcandro il vecchio, effendo Nuncio Apostolico in Lamagna contra Lutero, in quella sua strepitosa orazione, che disse per lo spazio di tre ore nella dieta di Vormazia il di 1. di Quaresima dell'anno 1520. alla presenza dell'Imperador Carlo V. e de' Principi dell' Imperio, aringò eziandio fortemente fopra il punto, che in Vittemberga, primaria residenza di quella buon anima di Lutero, si facesse leggere l'Amadigi di Gaula per indi eccitare i Cristiani ad avere in ludibrio le cose sacre, e gli ordini religiosi. Di questa opportuna Commentarius notizia siamo debitori a Vito Lodovico Seckendorfio, riputato il Manetone, e il Berofo della Storia Luterana: ed egli nell'archivio Vinariense la ripescò dal fommario Tedesco dell'orazione del Nuncio Aleandro, già raccolto dalla viva voce dell'oratore: cosa accennata dal Cardinale Sforza Pallavicino To. 1. pag. 142. nel libro 1. a capi xxv. della Storia del Concilio di Trento.

biftericus de Lutheranifmo to. 1. lib. 1. pag. 149. edit. 11.

5.7. ediz. 11.

Dal-

Allo spesso mentovare, che fa il Possevino gl' Lib. L. Calp. XXVIII. ingegni lubrici delle corti, si vede, che egli non fu del numero di coloro, che ad ogni prezzo affettano d'introdursi, e di vivere in buona grazia Amadigi tipreso da di esse: alle quali cose non si mostrò inclinato nè molti. anche il degno compagno del Possevino, Giulio Negroni, nella Differtazione de librorum amatoriorum lectione vitanda, e nell'altra non men rara, de aula & aulicismi fuga, da lui non a caso composta : e vedremo fra poco, effere ancora stato di sì lodevole sentimento Giusto Lipsio. In tempo dell' Aleandro, e di Lutero Gianlodovico Vives in fine del libro 11. de caussis corruptarum artium mostrossi parimente non poco sdegnato contra i libri di Amadis di Gaula, della Tavola ritonda, e di altri sì fatti: qui libri ( dice egli ) ab hominibus funt ociosis conficti plerunque eo mendagiorum genere, quod nec ad sciendum quicquam conferat, net ad bene vel fentiendum, vel vivendum ; tantum ad inanem quandam titillationem voluptatis. Quos legunt tamen bomines corruptis ingeniis , ab ocio , & indulgentia quadam sui . Il famoso Muzio medesimamente sconsiglia il Cavaliere dalla lettura dell'Amadigi, e del- fragli Avvertila Tavola ritonda: e Ortenfio Landi nella Sferzadegli autori antichi e moderni, che va fotto nome di M. Anonimo di Utopia, dice pur male dell' Amadigi. L'ottimo e perspicacissimo Lipsio non discorda punto dal parere di tanti, e sì illustri scrittori fopra questo Romanzo. Recita egli un passo di Cornelio Nipote intorno al costume de' Romani, ed è Note ad libri :. il seguente, posto in principio della Vita di Epami- capat x. Politicononda : seimus, musicen, moribus nostris, abesse a rum pag. 129. principis persona : saltare etiam in vitiis poni ; passo col. 2. molto ben degno de' Romani : e dourebbe efferlo di tutta la nostra Italica nobiltà: al qual passo il Lipsio aggiunge, in proposito dell'Amadigi, queste al-H 2 tre

Il Romanzo dell'

Il Cavaliere menti morali pag.

Fol. 20. 2.

Lib. 1. cap.xxviii. tre parole : atque bec fi arceo (la musica, e il ballo) quid de fabellis, ad corruptelam factis? In quo numero Amadifius (per isbaglio nella stampa si legge Amadeus) ingeniofi nugatoris proles, peftilens liber, si unquam fuit : & natus blande inficere, aut inter-

Cent. 11I. mifeett. egift. Lx1.

ficere juventutem . Fugite , principes , & aulici , qui vera & seria amatis. Altrove nota, che i buoni libri non deono leggersi, come i Romanzi; apage tales iftos , & ad Amadisium (anche qui per isbaglio si legge Amadaum suum) aut si altius assurgere velint, Heliodorum, eant. Indi fi lagna di nuovo, perchè i cortigiani oziosi Amadisium (non Amadim fuum) & tales scriptores legunt, loquuntur, & co-

gitant ; ideft nugas, & ineptias , corruptelas, & pe-

Cent.tv.mifcell. erift. Lxxvi.

ftes . Paolo Colomesio nelle Mescolanze istoriche da-Opera pag. 820. tofi per ignaro di tutti questi particolari, arrivò a scrivere di non sapere, perchè il Lipsio in questo ultimo luogo ( nnicamente da lui veduto ) biafimaffe così forte il Romanzo dell' Amadigi .

XXVIII.

Il Romanzo dell Amadigi a preghicte de' Grandi ridotto in poema da B.mardo Taffo.

D Er non uscir dell'Italia in trattare dell'Italiana eloquenza, offervo, che una delle corti, dove in tempo di Lutero, e di Calvino piacevolmente si annidò l' Amadigi, fu quella di Ferrante Sanseverino Principe di Salerno, personaggio magnifico, e amante delle lettere; ma ancor della mufica, e della lascivia, e poi finalmente dell'cresia. Veggasi il vecchio Scipione Ammirato nelle famiglie Napoletane, c la lettera, scritta da Anna To. Basti- Giammatteo Grillo Salernitano a suo fratello Matgam Cardonam de teo dell'ordine de' Predicatori, mentre dopo aver reticorum nomi- feguita la mala risoluzione del Principe, ritornò innibus in fine, pag. feno della Chiefa cattolica nell'anno 1567. Dunque per comandamento del Principe di Salcrno, e ad istanza di personaggi primari della corte Cesarea di Fiandra, Bernardo Taffo, di lui Segretario di stato, prese a ridurre in poema il Romanzo dell'Amadigi

expurgendis be-118.

digi di Gaula, e divisolo in cento canti, il fece poi Liba capa xxviita nobilmente stampare in Venezia presso Gabriello Giolito nell'anno 1560, in forma quarta con una prefazione nardo Taffo to. 1. di Lodovico Dolce, e con privilegio di tutti i principi. Ma quello del papa non fu caso di averlo nè sotto Paolo IV, nè fotto Pio IV, senza la revisione del poema. E da una lettera di Bernardo si trae, che il modo stesso fu praticato con Bartolommeo Camerario da Benevento, uomo dottissimo di quel tempo: la qualcosa da me si nota, perchè credo, che tal rigore procedesse dalla mala voce degli eretici a cagione di un fomigliante diploma, spedito sotto Leon X. per lo poema dell' Ariosto, senza che fosse riveduto in Roma; quasichè un privilegio di segreteria, che feco altro non porta, fenon il divieto della ristampa del libro fra tanto tempo nel dominio temporale del papa, avesse portata la pontificia approvazione, e canonizzazione del contenuto del libro. Io non fostengo, che il solo Amadigi facesse prevaricare l'infelice Principe di Salerno; ma giustifico il Possevino, ed il Liplio, i quali afferiscono, che nel secolo xv 1. quel Romanzo era la delizia delle gran corti . Al rimanente l'indegno apostata Pierpaolo Vergerio nel suo Giudicio, flampato fenza nome, nè luogo nell'anno 1555, fopra le Lettere di xIII. uomini illustri, pubblicate la prima volta da Dionigi Atanagi in Venezia nel 1544, credendo di dar biasimo a Bernardo Tasso, gli sece un grande, e onorifico elogio, tacciandolo di non aderire al suo padrone, mentre da ogni banda risuonava, che sua eccellenza non avea le orecchie schife dall'udire le verità dell'Evangelio , cioè , secondo lui , l'eresia . Del Tasso , e del Principe di Salerno fi parla nelle Lettere e memorie del Ribier, e nel Gonzaga I. dialogo del piacere onesto par 178, 80, 81. del Tasso figliuolo. In proposito dell'arte magica, sparsa 515.529. nell'Amadigi, Bernardo in principio del Canto 1x. di quel poema così ne scrisse, cercando di apporvi qualche rimedio:

Lettere di Berpag. 148. 177. To. 11. pag. 340. 383. 384. 455.

Ribier to. 11.

Lib 4. cap xxvIII.

Dirà certo qualcun, ch'io faccio a volo Le navi andar, quasi per l'onde abete, Or fotto il caldo, or fotto il freddo polo Per le strade del ciel ferene, e liete : Ch' io securo solcar fo il cauriolo L' irato mar , come balena , o cete , E liquida la terra, e l'acqua dura, Cose fuor d'ogni legge di natura

Ma non sanno essi, che la magic' arte Fu ne secoli andati in stima e in pregio. E che al mago ubbidia Saturno, e Marte, E l'altre stelle, onde ba il ciel forza, e fregio; Come ne fanno testimon le carte Di più d' uno scrittor fido ed egregio, E con erbe, e con pietre, e con incanti Far pietofo Plutone eran baftanti.

Forfe non fan , che la figlia d' Eeta Fra l'altre opere sue chiare, e leggiadre O per virtù di Stelle, o di pianeta Fe di Giason tornar giovane il padre : Or la religion nostra ci vieta, Siccome cofe scellerate, e ladre, Che usiamo l'opre de' magici incanti, State approvate, già tant' anni, e tanti.

Pag. 99. pag. 254.383.

Il Varchi nell'Ercolano lasciò scritto, che l'Amadigi di Gaula era stato da Bernardo Tasso in ottava ri-Lettere to. 11, ma tradotto. Ma Bernardo avea scritte al Varchi queste parole: non crediate, come molti credono, che io abbia tradotto l'Amadigi, perchè togliendo solo quelle parti dell'opera, che io conobbi esfere atte a ricevere ornamento e splendore, ed aggiungendovi e nuovi cavalieri, e nuove invenzioni del mio, di comune l' bo voluto far proprio.

11

T L medesimo Tasso in una lettera a Girolamo Ruscelli li persuase, che l'autore dell' Amadigi avesse tratta in parte la fua invenzione da qualche storia della gran Bretagna con abbellirla, e porla nello stato in cui era. Ma tal fua perfuafione stette unicamente appoggiata all'aver egli creduto, che l'autore dell'Amadigi avesse ignorato, che la voce Gaula, patria di effo Amadigi, dinotasse la Francia, supponendo il Tasso, che il primogenito del Re d' Inghilterra fi chiamasse Principe di Galles in riguardo al reame di Francia, sopra cui l'Inghilterra pretende ragione : cosa pure accennata nel libro 11. dell'Amadigi di Gaula in profa a capi xx. Ma che Gaula nell'antico idioma Francese fignificasse la Francia, non vi ha chi ne dubiti. Per Wallia poi,o Guallia, e Gaules non s'intese la Francia; ma il principato di Galles, in latino Cambria; donde s' intitola il regal primogenito d'Inghilterra. Il perchè Giovanni Villani, che ai popoli di Francia non dà altro nome, che quel di Franceschi, congiunge spesso gl' Inghilest, e i Gualest: e nel libro x11. a capi LXVI. scrive queste parole: Adoardo IV, figliuolo del Re d'Inghilterra, Prenze di Gales: e Matteo Villani nel libro vII. a capi XIII. usa la frase di Prenze di Gaules (cioè di Galles) e non di Gaula, nè di Francia. Vero è, che il Re d'Inghilterra s'intitola Re di Francia; ma non già Re di Wallia, o di Galles . Per la qual cofa non era bisogno, che Bernardo Tasso si giustificasse, come fece in più luoghi, di avere scritto Francia per Gaula, quasichè il Lobeira, pag. 442. 471. autore dell'Amadigi, non fosse giunto a saperlo; poichè egli seppe ottimamente, che Gaula era la Francia: la qual voce dimostra l'antichità di quel libro , composto quando si scrivea volgarmente Gaula per Gallia . o Francia .

Libas cap. xxix. XXIX. L' Amadigi di Gaula non ha che fare con l' Ingbilserra.

To. 11. pag.419.

Lettere to. 11.

Orquato Tasso per affetto alla memoria del padre, nel libro 1I. de' Discorsi del poema eroi-XXX. co preferi l' Amadigi di Gaula a tutti i Romanzi Il Romanzo dell' Francest, senza eccettuarvi nè pur quelli di Arnal-Amadigi, come ftimato da Torquado Daniello Provenzale, sì altamente lodato in que' to Taffo. versi di Dante nel Canto xxv1, del Purgatorio Dift.tag.45.46.

> Versi d'amore, e PROSE di ROMANZI Soverchio tutti , e lascta dir gli stolti , Che quel di Limosì credon, che avanzi;

Pag. 133.

cioè Giraldo di Bornello da Limoges, secondo il Varchi nell'Ercolano. Di lui scrive assai cose il signore Arciprete Crescimbeni nelle note alle Vite del Nostradama a capi xLIII. Il Petrarca a capi iv. del Trionfo d'Amore tra la folta schiera de'poeti, che vide incatenati, per fegno di onoranza vi mise inprimo luogo Arnaldo

Fra tutti il PRIMO Arnaldo Daniello, Gran maestro d' amor, che alla sua terra Ancor fa onor col suo dir nuovo, e bello.

Nientedimeno il Taffo fu di penfiero, che se Dante (e per conseguente anco il Petrarca) avesse letto alcuno de' due Amadigi, di Gaula, o di Grecia, o il Primaleone, il quale è uno de' xx 1 1. che seguono l'Amadigi , per avventura avrebbe mutata opinione , in pregiudicio d'Arnaldo, effendo stato ei di parere, che dovessero preferirsi questi Romanzi Spagnuoli ai Francesi, tutto all'opposto dello Speroni, come vedremo. Ma Torquato, come diffi, ebbe tale opinione per affetto piuttosto, che per proprio giudicio: e Dante, al creder mio, vide benissimo l'Amadigi. Un tralcio di questo si è il Floridante, altro poema di Bernardo Taffo, messo in luce da Torquato dopo lamorte del padre.

N tempo del Re Francesco I. Claudio d'Erberè Lib. 1. espart, Signore di Effers distese i libri vir. di Amadigi di Gaula in lingua Francese col supposto, che da principio originalmente fossero stati scritti in quell'. idioma, dachè Amadigi si finge di Gaula , cioè di Franeia, tanto più, che esso Erberè vi avea letti codici antichissimi di questo Romanzo in linguaggio Francese Picardico. Tenne egli per fermo, che dopo i libri VII. gli altri, che arrivano al numero di tomi xxII. fossere stato composti da scrittori, diversi dal primo e siccome non da un solo, ma da diversi furono tradotti in Francese. Jacopo Frisio nel supplimento all'epitome della biblioteca di Corrado Gefnero chiama l' Amadigi nugas Gallicas, e dice, che contiene turpissimos & fædisimos amores, & ita quidem, ut res ipfa oculis subjiciantur . Appresso conclude , che di tali storie favolose nulla Gallorum familia carent, quod non aliunde lingue Gallice puritatem discere se putant : la qual cosa in oggi non più si verifica. Cristoforo Besoldo nel libro de Educatione & bistoriis literarum a capi v. S. 6. parla di questa favola Amadigiana, con errore attribuendola all' Erberè, che solo ne su novello interprete. Niccolò Antonio in fine della Biblioteca Ispana nuova pure ne tratta, mal fofferendo, al vedere, che l'Erbir è la levasse alla Spagna per farne dono alla. Francia; quando il primo autore Spagnuolo per maggiormente accreditarla finse apposta accaduti quegli avvenimenti in paese estero, e lontano dal suo: e per meglio colorir la finzione cercò di far credere, che un mercatante Unghero avesse portati di Grecia i primi libri di questo Romanzo. Del tomo 1. de Amadis di Gaula, composto di libri 1v. e degli altri scrive patimente Antonio Verdier nella Biblioteca Francese: e Lucantonio Ridolfi talvolta gli cita nell' Artefila, e il Pigna nel libro 1. de' Roman-

zi. Ma il piacevole ingegno di Michel Cervantes nel libro 1. a capi vi. del suo Don Chigicotte mise in beffa gli studiosi di Amadis di Gaula, non ostante, che Don Garzia Ordognez di Montalvo, per allettargli avesse di nuovo cercato di ridurlo in istile più terso, publicandolo in Salamanca per le flampe di Pier Lafo nell'anno 1575, in foglio . I nomi eroici di Palmerino, e di Splendiano del med esimo Romanzo, si trovano con sommo abuso adottati da famiglie Italiane, poichè il libro da più secoli è corso anche in lingua nostra volgare. Ci resta a dire, che quantunque l' Amadigi , e tanti altri Romanzi Spagnuoli fossero agl' Italiani in tempo dello Speroni più noti, che non erano i Franceschi, talchè, allo scrivere di Cintio Giraldi, l' Ariosto in alcune cose imitò l' Amadigi, e altri Romanzi Spagnuoli; nientedimeno il medesimo Speroni nella Parte 11, del Dialogo dell' Istoria si espresse di trapassargli , forse per essere ( secondo il Pigna ) formati iu i miracoli, dal naturale lontani, e non già come i Romanzi Franceschi, sul fondamento del vero, nè scritti in modo, che la prosa Italiana se ne poteffe arricchire, a cui naturalmente, per lunga ufanza . l'aria, e la grazia delle profe Francesche, era ne' tempi antichi molto conforme.

Ma è tempo oggimai di venire ad un più compiuto Catalogo di Scrittori più eccellenti nella lin-

gua Italiana.

# CATALOGO

DELLE OPERE PIU' ECCELLENTI,

Che intorno alle principali arti, e facoltà fono state scritte in lingua Italiana.

# LIBRO SECONDO Classe Prima.

Arte gramatica, e lingua Italiana.



SSERVAZIONI della lingua volgare di diverfi uomini illustri, cioè del Bembo, del Gabbriello, del Fortunio, dell'Accarifio, e d'altri Scrittori. In Venezia per Franceso Sansovino 1562. in 8.ºº Il collettore è il Sansovino fesso.

Prose di Pietro Bembo, nelle quali si ragiona della volgar lingua,

divise in trè libri. In Firenze per Lorenzo Torrentino 1349, in 4.º Quest opera, che sta anche nella ssuddetta raccolta del Sansovino, su fatta ristampare da Benedetto Varchi sopra un testo riveduto, ampliato, e dichiarato dal Bembo.

Le medesime rivedute da Lodovico Dolce. In Venezia per Gabbriello Giolito 1558. in 12.º quarta impressione.

Le medesime ridotte a metodo da Marcantonio Flamminio . In Napoli per Giuseppe Cacchi 1581 in 12.º

Giunta fatta al Ragionamento degli articoli, e de'verbi di Pietro Bembo. In Modona per Cornelio Gadaldino 1563. in 4.1 N'è autore Lodovico Castelvetro ,

benche non apparisca il nome suo.

Giunta di Lodovico Castelvetro alle Prose del Bembo. Stà nella Correzione di alcune cose del Dialogo delle lingue del Varchi pag. 113.

Elementi del parlar Tofcano di Giorgio Bartoli.

In Firenze per li Giunti 1584. in 4.to

Ragionamenti sopra alcune osservazioni della lingua volgare di Lazzero Fenucci • In Bologna per Anselmo Giaccarello 1551 in 8.10

Regole della Toscana favella di Vincenzo Menni.

In Perugia per Andrea Bresciano 1568. in 8. vo

Regole, osservanze, e avvertimenti sopra lo scrivere correttamente la lingua Tosana in prosa, e in versi ( di Paolo del Rosso. ) In Napoli per Matteo Cance 1545. in 4.ºº

Il Tesoro della volgar lingua di Reginaldo Acceto. In Napoli per Giuseppe Cacchi 1572. in 4.ºº

La Gramatica volgare di Marcantonio Ateneo.

In Napoli per Giannes Sultzbac 1533. in 4.10

Delle lettere nuovamente aggiunte, libro di Adriano Franci da Siena, intitolato il Polito. In Venezia per Niccolà d'Aristotile 1531. in 8.ºº

Discorso d'Ascanio Persio intorno alla conformità della lingua Italiana con le più nobili antiche lingue, e principalmente con la Greca. In Bologna per Gio. Ros-

fi. 1592. in 8. va edizione 11.

Carlo Lenzoni in difesa della lingua Fiorentina, e di Dante con le regole di sar bella, e numerosala prosa. In Firenze per Lorenza Torrentino 1557. in 4.10

Pierfrancesco Giambullari della Lingua, che si parla, e scrive in Firenze, e un Dialogo di Giambatifia Gelli sopra la difficultà dell'ordinare detta lingua. In Firenze (per Lorenzo Torrentino 1551.) in 8.ºº Origine della lingua Fiorentina, altrimenti il

Origine della lingua Fiorentina, attrimenti il

Gello del medesimo. In Firenze presso il Torrentino 1549, in 8.ºº edizione accresciuta.

Gramatica di Giulio Cammillo . Stà nel secondo volume delle sue opere stampate in Venezia da Domeni-

co Farri nel 1579. in 12.º

Della lingua Toscana, di Benedetto Buonmattei, libri due . In Firenze per Zanobi Pignoni 1643, in 4.ºº Impressione terza.

Osfervazioni gramaticali, e poetiche della lingua Italiana di Matteo Conte di San Martino. In Roma per Valurio Dorico 1888 in 8 70

Valerio Dorico 1555. in 8."

Fondamenti del Parlar Toscano di Rinaldo Corso. In Venezia per Comin da Trino 1549, in 8.ºº Et in Roma per Antonio Blado 1564. in 8.ºº

Comentari della lingua Italiana di Girolamo Rufcelli. In Venezia per Damian Zenari 1602. in 4.10

Dialogo della volgar lingua di Giovanni Pierio Valeriano Bellunefe, non prima ufcito in luce. In Venezia per Giambatifla Ciotti 1620. in 4.ºº

Il Cesano Dialogo di Claudio Tolommei, nel quale si disputa del nome, col quale si dee chiamare la volgar lingua. In Venezia per Gubbriello Giolito 1555in 4.10

Il Turamino, ovvero del Parlare, e dello Scrivere Sanese, del Cavaliere Scipione Bargagli. In Siena

per Matteo Florimi 1612. in 4.10

L'Ercolano Dialogo di Benedetto Varchi, nei qual fi ragiona generalmente delle lingue, ed in particolare della Tofcana, e della Fiorentina, composto da lui full' occasione della disputa occorsa tra'l Commendator Caro, e Lodovico Castelvetro. In Firenze per Filippo Giunti 1570. in 4.º E in Venezia per li Giunti nel medesimo anno.

Correzione di alcune cose del Dialogo delle Lingue del Varchi per Lodovico Castelvetro. In Basilea 1572. in 4.ºº senza stampatore.

Epi-

Epistola di Giangiorgio Trissino intorno alle Lettere nuovamente aggiunte nella lingua Italiana. In Vicenza per Tolommeo Gianicolo 1529, in sogl.

Dialogo del medesimo, intitolato il Castellano, nel quale si tratta della lingua Italiana. In Vicenza presso il Gianicolo 1529. in sogl.

La Gramatichetta del medesimo. In Venezia per Tolommeo Gianicolo 1520. in A.ºº

Lettera d'Alessandro Citolini in disesa della lingua volgare; e i luoghi del medesimo con una lettera di Girolamo Ruscelli al Muzio in disesa dell'uso delle Signorie. In Venezia al segno del Pozzo 1551. in 8."0

Battaglie di Girolamo Muzio per difesa dell'Italica lingua. In Venezia presso Pier Dusinelli 1587. in 8.ºº Sono contro al Varchi, al Cassetvetro, e al Russelli, Avvertimenti di Lionardo Salviati. Vedi nella,

Classe VIII.

Lettere di Diomede Borghefi. Vedi nella Classe VI. Nuove Osservazioni della lingua volgare scelte da Lodovico Dolce congli artisci usati dall' Ariosto nel suo Poema. In Venezia per li Sessa 1597. in 8.ºº — Modi affigurati, e voci culte, ed eleganti della vol-

gar lingua, con un discorso sopra i mutamenti, e diversi ornamenti dell'Ariosto. In Venezia per li Sessa 1564 in 8.ºº L'Arte del puntare gli scritti sormata, ed illu-

firsta da Orazio Lombardelli. In Siena per Luca Bonetti 1585. in 8.ºº

Ampliazione della lingua volgare, fondata da Vitale Papazzoni parte in ragion chiarissima, e parte in autorità d'autori principali. In Venezia per Paolo Mejetti 1587. in 8.ºº

Apologia fatta dal Papazzoni in difesa della sua Ampliazione della lingua volgare contra l'opposizioni del Signore O. P. In Padova per Paolo Mejetti 1588. in 8.º L'oppositore sul Orlando Pesetti, il cui libro sul sampato in Verona da Girolamo Discopolo.

L'An-

L'Anticrusca, ovvero il Paragone dell' Italiana. lingua di Paolo Beni . In Padova per Batista Martini 1613. in 4.10

Risposta d'Orlando Pescetti all'Anticrusca di Pao-

lo Beni . In Verona per Angelo Tamo 1613. in 4.00

Il Cavalcanti, ouvero disesa dell'Anticrusca, di Michelangelo Fonte. In Padova per Francesco Bolzetta 1614, in 4.º L'autore è il Beni.

Difcorso di Lorenzo Salvi della vera denominazione della lingua volgare usata da'buoni scrittori. Sta nelle Lettere di Adriano Politi stampate in Roma pag. 357.

La Difefa della Zeta di Orazio Lonbardelli. In

Firenze per Giorgio Marescotti 1586. in 8."

La Querela dell' & accorciato, di Marcaurelio Severini. In Napoli per Cammillo Cavallo 1644. in 4.ºº

Osservazioni della lingua Italiana del Cinonio Accademico Filergita, parte prima contenente il trattato de Verbi. In Forti per Giuseppe Selva 1685 in 8.ºº

Parte seconda (in cui si tratta delle particelle). In Ferrara per Giuseppe Gironi 1644, in 8.ºº L'autore è Marcantonio Mambelli Gesuita.

Dell' Ortografia Italiana trattato del P. D. B. In Roma per Ignazio de' Lazzeri 1670. in 8.ºº L' autore è il

Padre Daniello Bartoli Gesuita.

— Il Torto, e Il Diritto del non fi può, dato in giudicio fopra molte regole della lingua Italiana, efaminato da Ferrante Longobardi, cioe dal P. D. B. In Roma per lo Varefe 1668: in 8. E per Ignazio de Lazzeri 1675, in 12. L'autore è il Barroli.

Auvertimenti gramaticali per chi serive in lingua taliana, dati in luce del Padre Francesco Rainaldi della Compagnia di Giesù. In Roma per Ignazio de Lazzeri 1705. in 12º L' autore è il Cardinale Sforza Pallavicino.

Lumi della liugua Italiana diffusi da regole abbreviaviate , e da dubbj efaminati per lo Fuggito Accademico Idomito. In Bologna per Carlo Zenero 1652. in 12,º

N' è autore Agostino Lampognani .

Discorso dell' obbligo di ben parlare la propria lingua di C. D. (cioè di Carlo Dati). Offervazioni intorno al parlare, e scriver Toscano di G. S. (cloè di Giambatista Strozzi ) con le Declinazioni de' Verbi di Benedetto Buommattei . In Firenze per Francesco Onofri 1657. in 12.°

Trattato della lingua di [acopo Pergamini . In

Venezia per Niccold Pezzana 1664. in 8.00

Ortografia delle voci della lingua nostra, ouvero Dizionario volgare, e latino di Francesco Sansovino. In Venezia per F. Sansovino 1568. in 8.00

Vocabulario delle voci Latine dichiarate con l'Italiane, scelte da' migliori scrittori per Girolamo Ruscelli. In Venezia per Valerio Bonello 1588. in 4.00

Origini della volgar Toscana favella di Celso Cittadini. In Siena per Salvestro Marchetti 1604. in 8.00

Origini della lingua Italiana compilate da Egidio Menagio. In Gineura per Giovanni Antonio Chovet 1685.

in fogl. edizione seconda accresciuta.

Vocabolario degli Accademici della Crusca, inquesta terza impressione nuovamente corretto, e copiofamente accresciuto. In Firenze nella Stamperia dell' Accademia della Crusea 1691. in fugl. tomi 3.

Annotazioni di Alessandro Tassone sopra il Vocabolario degli Accademici della Crusca. In Venezia per

Mariano Roffetti 1697. in fogl.

Alcune opere di questa, e della seguente Classe, sono inserite, benche per lo più spezzatamente, fra gli Autori del Ben parlare, flampati in Venezia nella Salicata nell'anno 1643. in 4.00 in tomi vII. i quali furono compilati da Giuseppe degli Aromatari, che ivi è detto Subasiano.

Idee, ouvero forme dell' Eloquenza di Filiberto Campanile, In Napoli per Giambatista Sottile 1606. in 4.00 Claf-

### Classe Seconda.

#### Arte Oratoria .

R Ettorica volgare Ciceroniana di Galeotto Guidotti Bolognese. In Bologna presso il Dozza 1578. in 12.º
I tre libri della Rettorica d'Aristotile a Teodette tradotti in lingua volgare da Alessandro Piccolomini. In Venezia per Francesco Franceschi 1571. in 4.º

Il Dialogo dell'Oratore di Cicerone tradotto da Lodovico Dolce, e nuovamente da lui ricorretto, e riflampato con una utile sposizione nel sine. In Venezia presso il Giolito 1555. in 12.º Aonio Paleari nel Dialogo intitolato il Gramatico loda molto questa traduzione.

La Topica di Cicerone col comento di Simon della Barba, le differenze locali di Boezio &c. In Venezia

presso il Giolito 1556. in 8.10

Il Predicatore di Francesco Panigarola, ouvero parafrase, comento, e discorsi intorno al libro dell' Elocuzione di Demetrio Falereo. In Venezia per Bernardo Giunti 1609, in 4.ºº

Le Idee, ouvero forme della orazione da Ermogene confiderate, e ridotte in quefta lingua per Giulio Cammillo Delminio Friulano. A quefte s'aggiunge l'artificio della Bucolica di Virgilio. opere mandate in luce da Giandomenico Salomoni. In Udine per Giambatifla Nasolini 1594 in 4. Dueflo libro fil riflampato in Venezia nel 1602. e nel 1608. da Bernardo Giunti con sistolo diverso.

Parafrase d'Alessandro Piccolomini nel primo libro della Rettorica d'Aristotele . In Venezia per Giovanni

Verifco 1565.in 4.00

Parafrase nel secondo libro. In Venezia per Gian-

francesco Camozio 1569. in 4.00

Para-

Parafrase nel terzo libro . In Venezia per Giovanni Varisco 1572. in 4.10

La Rettorica di M. Tullio Cicerone ridotta in alberi da Orazio Toscanella. In Venezia per Lodovico Avanzi 1566. in 4.1º

Esaminazione sopra la Rettorica a Gajo Erennio, fatta per Lodovico Castelvetro. In Modana per gli eredi del Cassiani 1653. in 4.00

Rettorica di Bartolommeo Cavalcante. In Venezia per Cammillo Franceschi 1528. in 4.10

E in Venezia per Gabbriello Giolito 1559. in fogl.

E in Pesaro per Bartolommeo Cesano 1559. in 4.ºº Rettorica di Giason de Nores. In Venezia per Paolo Mejetto 1584. in 4.ºº

L'Oratore di Giammaria Memo. In Venezia per Giovanni de Farri 1545. in 4.10

Aforismi Scolastici d' Orazio Lombardelli . In Siena per Salvestro Marchetti 1603. in 8.10

I Fonti Toscani del medesimo . In Firenze per Giorgio Marescotti 1598, in 12.º

Il Chiariti, Dialogo del Conte Silvio Feronio, ove trattandos de Fonti Toscani d'Orazio Lombardelli, si và ragionando d'altre cose. In Lucca presso il Buidraga 1599, in 8.ºº

Dialogo di (Sebastiano) Fausto da Longiano del modo di tradurre d'una in altra lingua secondo le regole mostrate da Cicerone. In Venezia per Giovanni Griffio 1556. in 8.ºº

Discorso di Girolamo Catena sopra la traduzione delle scienze, e d'altre sacoltà. In Venezia per Francesso Ziletti 1581 in 8.ºº

Dante della volgare eloquenza tradotto in Italiano, e pubblicato da Giangiorgio Triffino. In Vicenza per Tolommeo Gianicolo 1529. in fogl.

Quattro libri della lingua Tofcana di Bernardino Tomitano, ove si prova la filosofia esser necessaria al perpersetto Oratore, e Poeta, con due libri nuovamente aggiunti de precetti richiesti allo scrivere, e parlar con eloquenza. In Padova per Marcantonio Olmo 1570. in 8.ºº edizione accresitata.

Due trattati di Giulio Cammillo, l'uno dellematerie, che possono venire sotto lo stile dell'eloquente, e l'altro della Imitazione. In Venezia presso il Farri 1544. in 4.1°.

Topica, ouvero dell' Elocuzione. Sta nel secondo volume delle sue opere in 12.

Dell'arte Oratoria di Francesco Sansovino libri tre, nella quale si contiene il modo, che si dee osservare nello scrivere ornatamente, e con esoquenza, così nelle prose, come ne'versi volgari. In Venezia per Jacopo Sansovino 1569. in 4.ºº cdizione ampliata, la quale va con la raccolta delle Orazioni satta dal Sansovino stesso.

Della Eloquenza, Dialogo di Monsignor Daniello Barbaro eletto Patriarca d'Aquileja, mandato in luce da Girolamo Ruscelli. In Venezia per Vincenzio Val-

grifio 1557. in 4.00

Della Rettorica , dieci Dialoghi di Francesco Patrizio, ne' quali si favella dell'arte oratoria con ragioni ripugnanti all' opinione, che intorno a quella ebbero gli antichi scrittori . In Venezia per Francesco Sanesci 1562. in 4-1562.

Il Doria, ouvero dell'Orazion panegirica, Dialogo d' Ansaldo Ceba. In Geneva per Giuseppe Pavoni

1621. in 8.70

Trattato dello stile, e del Dialogo, composto dal Padre Ssorza Pallavicino della Compagnia di Gesù. In Roma presso il Mascardi 1662. in 12º edizione terza accrecituta.

Considerazioni sopra un famoso libro Francese intitolato La maniera di ben pensare ne' componimenti, divise in sette Dialoghi, ne' quali si agitano alcune. quistioni rettoriche, e poetiche. In Bologna per Cestantino Pisarri 1702. in 8.º N° è autore il Marchese Giangiussppe Orsi. Altre Scritture e Leitere in dissa di quesso Libro del Marchese Orsi, si porranno nelle Giunte.

### Classe Terza.

#### Arte Poctica .

Iscorsi Poetici in disesa d'Aristotile, di Francefco Buonamici. In Firenze per Giorgio Marescotti 1597. in 4.10 Sono contro al Casselvetro.

Sposizione della Poetica d' Aristotele con Lodovico Castelvetro, d'Orazio Marta. Vedi nella Clas-

. fe VII. S.vII.

Poetica di Giason de Nores. In Padova per Pau-

lo Mejetto 1588. in 4.00

Annotazioni di Alessandro Piccolomini sopra la Poetica d'Aristotele, con la traduzione del medesimo libro in lingua vulgare. In Venezia per Giorgio Va. risco 1575. in 4.ºº

Arte poetica d'Antonio Minturno. In Venezia per

Giovanni Andrea Valvasfori 1564. in 4.00

Arte poetica di Girolamo Muzio libri tre. In Venezia per Gabbriello Giolito 1551. in 8.ºº

Arte poetica d'Orazio. Vedi nella Classe VII.

Discorsi di Giambatista Giraldi Cintio intorno al comporre de' Romanzi, delle Commedie, delle Tragedie, e di altre maniere di poesse. In Venezia presso il Giolito 1554, in 4.º In fine sono due lettere passate tra il Giraldi, e il Pigna, s' sampate a parte.

Gli Eroici di Giambatista Pigna. In Venezia per

Gabbriello Giolito 1561. in 4.10

I Romanzi del medefimo. Vedi nella Classe VII.

Del-

Della imitazione poetica di Bernardino Partenio.

In Venezia preffo il Giolito 1560. in 4.0

Dialoghi di Alessanto Lionardi della invenzione poetica, e insieme di quanto all'istoria, e all'arte oratoria si appartiene, e del modo di singere la favola. In Venezia per Plino Pietrasanta 1554. in 4.10

Della poesia rappresentativa, e del modo di rappresentare le favole sceniche, discorso di Angelo Ingegneri. In Ferrara per Vittorio Baldini 1598, in 4.ºº

Discorsi Poetici di Faustino Summo . In Padova per

Francesco Bolzetta 1600. in 4.10

Risposta del medesimo in disesa del Metro nelle Poesse, e ne Poemi, e in particolare nelle Tragedie, e Commedie contra il parere di Paolo Beni. In Padova

per Francesco Bolzetta 1601. in 4."

Difcorfo di Agostino Michele, in cui contro all'opinione di tutti i più illustri ferittori dell'arte poetica chiaramente si dimostra come si possono scrivere con molta lode le Commedie, e le Tragedie in prosa, e di molti precetti di cotal arte copiosamente si ragiona. In Venezia per Giambatissa Cietti 1592. in 4.ºº

Ragionamento di Agnolo Segni fopra le cose pertinenti alla Poetica. In Firenze per Giorgio Marescot-

ti 1581. in. 8. "

Ragionamento della Poesia di Bernardo Tasso. In

Venezia presso il Giolito 1562. in 4.00

Del proprio, e ultimato fine del Poeta, trattato di Publio Fontana. In Bergamo per Comino Ventura 1615. in 4.10

Topica poetica di Giovanni Andrea Gilio. In Ve-

nezia per Orazio de' Gobbi 1580. in 4.10

Del modo di comporre in versi nella lingua Italiana, trattato di Girolamo Ruscelli . In Venezia per li Sessa 1559. in 8.10

Dialogo del furor poetico di Girolamo Frachetta.

In Padova per Lorenzo Pasquati 1581. in 4.00

Risposta di Marcantonio Bonciaro a Giambatista Sacco, ove si dimostra l'eccellenza, e la difficultà del poetare nella lingua latina. Std nel libro intitolato (Sancii Caroli bumana felicitat. Perusia per Marcum Naccarinum 1614, in 8.ºº pag. 209.

Vergati di Pier Leseina. În Napoli per Gianjacopo

Carlino 1616. in 8.70

Della Poetica di Francesco Patrizj la Deca istoriale. In Ferrara per Vittorio Baldini 1386. in 4.<sup>to</sup>
— Della Poetica la Deca disputata . In Ferrara per Vittorio Baldini 1386. in 4.<sup>to</sup> Vanno in an tomo solo.

Discorsi di Torquato Tasso dell'arte poetica, e in particolare del Poema eroico, e il primo libro delle. lettere intorno alla Gerusalemme liberata. In Venezia a istanza di Giulio Vassalimi 1,887, in 4.00

Discorsi del Poema eroico. In Napoli per lo Sti-

gliola in 4. to fenza anno .

Il Gonzaga, ouvero del Poema eroico, dialogo d'Ansaldo Ceba. In Genova per Giuseppe Pavoni 1621. in 4.19

La Veronica, o del Sonetto Dialogo di Vincenzio Toralto. In Genova per Girolamo Bartoli 1589, in 4.ºº

Della Poetica di Giangiorgio Triffino, divifioni quattro. In Vicenza per Tolommeo Gianicolo 1529. in fogl.

Quinta , e sesta divisione . In Venezia per Andrea Arrivabene 1563. in 4."

Poetica di Bernardino Daniello . In Venezia per Giovanni Antonio Niccolini 1536. in 4.10

Rinovazione dell'antica Tragedia, e difesa del Crispo, discorsi di Tarquinio Galluzzi. In Roma nella

Stamperia Vaticana 1633. in 4.0

Introduzione di Mario Equicola al comporte ogni forte di Rima nella Lingua volgare, con un discorso della Pittura. In Venezia per Sigismando Bordogna 1555. in 4."

Il Bottrigaro, ouvero del nuovo verso Enneasillabo. Dialogo di Ciro Spontone . In Verona per Girolamo Di-(cepolo 1589. in 4. " ...

Di tre nuove maniere di verso sdrucciolo, Discorso di Pier della Valle . In Roma presso Pierantonio Fac-

ciotti 1634. in 4.60

Proginnasmi poetici di Udeno Nisieli da Vernio. In Firenze per Zanobi Pignont 1620. in 4.00 vol. 2.

--- Volume terzo. In Firenze presso Pier Cecconcelli 1627. in 4.10 edizione seconda accresciuta .

Volume quarto. In Firenze per Zanobi Pignoni 1638. in 4.to

Volume quinto. In Firenze per Pietra Nefli 1639.

in 4.10

Aggiunzioni a' suddetti Proginnasmi pubblicate da Agostino Coltellini . In Firenze in 4.10 sono poche carte . Questi volumi sono stati ristampati in Firenze da Pier Matini nell' anno 1695. in 4.º L' autore fil Benedetto Fioretti.

Ragionamento dell' Accademico Aldeano fopra la Poesia giocosa de' Greci, de' Latini, e de' Toscani. In Venezia per Giampietro Pinelli 1634. in 4. L'autore ? Niccola Villani .

A questa Classe ancora si possono ridurre i Critici de Poeti , posti nella Classe Settima .

# Classe Quarta.

### Arte Storica .

Ella Istoria, diece Dialoghi di Francesco Patrizio, ne' quali fi ragiona di tutte le cofe appara. tenenti all'Istoria, e allo scriverla, e all'osservarla. In Venezia per Andrea Arrivabene 1560. in 4.00

Arte Istorica di Agostino Mascardi . In Roma per Jacopo Facciotti 1636. in 4.00

Dodici capi di Paolo Pirani appartenenti all'Arte istorica di Agostino Mascardi, con nuove dichiarazioni. In Venezia per Gianjacopo Erz 1646. in 4.10

# Classe Quinta.

Oratori

.

Razioni di diversi uomini illustri raccolte da Francesco Sansovino . In Venezia per Altobello Salicato 1584. in 4: \*\* tomi 2. vol. 1. edizione accresciuta.

Orazioni di Alberto Lollio Ferrarese. In Ferrara per Valente Panizza 1563. in 4.ºº como primo solamente.

Orazioni di Sperone Speroni . In Venezia per Roberto Mejetto 1596. in 4. to

Orazioni, e discorsi di Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini. In Firenze presso il Sermartelli 1597. in 4.10

Profe Fiorentine raccolte dallo Smarrito Accadenico della Crusca, parte prima contenente Orazioni. In Firenze all'infegna della Stella 1661. in 8.ºº Le raccolfe Carlo Dati, fono poi state seguitate come si vedra nella Giunta.

Orazioni di Lionardo Salviati . In Firenze presso i Giunti 1575. in 4.ºº libro primo solamente.

Orazione funerale del medefimo Salviati delle lodi di Pier Vettori . In Firenze presso i danni 1585, in 4.ºº
Orazione del medesimo delle lodi di Alsonso d'Este. In Ferrara per Vittorio Baldini 1587, in 4.ºº

Orazione funerale di Pierfrancesco Cambi delle lodi del Cavalier Lionardo Salviati . In Firenze per Anton Padovani 1590. in 4.10. Orazione di Francesco Panigarola in morte di Carlo Borromeo Cardinale di santa Prassede. In Firenze presso il Sermartelli 1685. in 4.60

Orazione funerale di Giovanni dalle Armi in morte di Francesco Panigarola. In Firenze per Giovanni

Antonio Tefta 1595. in 4.00

Orazione funerale dell' Accademico Ardente, recitata in lode del Cavalier Batista Guarini nell' Accademia degli Umoristi. In Roma per Jacopo Mascardi 1613. in 4. "N" è autore Sciptome Buonanni.

Delle lodi del Commendatore Cassiano dal Pozzo, Orazione di Carlo Dati. In Firenze all' in segna della Stella

1664. in 4. ™

Panegirico del medesimo Dati a Luigi XIV. Re di Francia. In Firenze all'insegna della Stella 1669. in 4. to

Panegirico di Giason de Nores in laudedella Repubblica di Venezia. In Padova per Paolo Mejetto 1590. in 4.100

Tre Orazioni di Celso Cittadini . In Siena per

Salvestro Marchetti 1603. in 8.00

- Orazione di Ansaldo Ceba nell'incoronazione di Agostino Doria Duce della Repubblica di Genova. In Genova per Giuseppe Pavoni 1601, in 4.ºº

Di queste Orazioni volanti se ne potrebbe fare un volume a parte. Ed in questo luogo si potrebbono ridurre i Predicatori, che abbiam messi fra i Teologi nel-

la Classe XIII.

Due Orazioni, una di Eschine contra Tesisonte, l'altra di Demostene a sua disesa, di Greco in volgare nuovamente tradotte per un Gentiluomo Fiorentino. In Venezia presso i figliuoli d'Aldo 1554. in 8.ºº

Orazione di Demostene contra la legge di Lettine, la quale toglica via tutte l'esenzioni. In Venezia presso i figliuoli a Aldo 1555. in 8.ºº senza nome del traduttore.

Un-

Undici Filippiche di Demostene, con una Lettera di Filippo agli Atenies, dichiarate in lingua Toscana da Felice Figliucci. In Roma per Vincenzio Valgris.

1550. in 8.ºº

Tutte le Orazioni d'Isocrate tradotte in lingua Italiana da Pietro Carrario. In Venezia per Michel Tramezina 1555, in 8.7º Vedi nella Classe XIII, 8.111.

Orazioni militari raccolte per Regimio Fiorentino da tutti gli Storici Greci e Latini, antichi e moderni. In Venezia presso il Giolito 1560. in 4.º edizione 11. accresciuta.

Orazioni in materia civile, e criminale, tratte dagli storici Greci e Latini, antichi e nioderni, raccolte, e tradotte per Remigio Fiorentino. In Venezia presso il Giolito 1561, in 4.19

Orazioni di Cicerone del genere deliberativo, fatte Italiane dal Faulto da Longiano ( con le annotazioni de festerzi, e dell'ortografia). In Venezia 1556. in 8.ºº [enza nome dello stampatore.

Panegirico di Plinio a Trajano, fatto volgare dal C. G. V. M. Sancie. In Roma per Bartolommeo Zannetti 1628. in 4.ºº Il traduttore è il Cavalier Girolamo Ubaldino Malavolti.

### Classe Sesta.

#### Lettere.

### 6. I.

Ettere di tredici uomini illustri, raccolte da Tommaso Porcacchi . In Venezia per Giorgio Cavalli 1505. in 8.ºº edizione accresciuta .

Nuova scelta di Lettere di diversi nobilissimi uomini, scritte in diverse materie, con un discorso della comodità dello scrivere di Bernardino Pino. In Venezia (senza stampatore) 1574. in 8.º libri quattro. LetLettere di diversi eccellentissimi uomini (raccolte da Lodovico Dolce). In Venezia presso il Giolito 1559. in 8.ºº

Lettere vulgari di diversi nobilissimi uomini. In Venezia per Paolo Manuzio 1564. in 8.ºº tomi 3. vol. 2. Le raccosse esso Manuzio.

Lettere di Principi, le quali o si scrivono da. Principi, o a Principi, o ragionano di Principi. In Venezia per Francesco Ziletti 1581. in 4.º tomi 3. edizione migliorata.

Lettere di Bernardo Tasso. In Venezia per Gabbriello Giolito 1562. e 1575. in 8.ºº tomi 2.

Lettere di Pietro Bembo. In Venezia per F. San-

fovino 1560. in 8.vo volumi 4.

Nuove lettere famigliari scritte a Matteo Bembo suo nipote. In Venezia per Francesco Rampazzetto 1564, in 8.ºº

Pistole vulgari di Niccolò Franco. In Venezia per

Antonio Gardane 1542. in 8.vo

Lettere di Girolamo Muzio Giustinopolitano divise in quattro libri. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1590. in 4.ºº edizione accresciuta.

Lettere di Niccolò Martelli. În Firenze a istanza dell'autore 1546. in 4.ºº parte prima folamente.

Lettere di Vincenzio Martelli, e rime del medefimo. In Firenze per Cofimo Giunti 1607. in 8."0

Lettere di Tommaso Costo. In Napoli per Costantino Vitale 1604. in 8.ºº edizione accresciuta.

Lettere vulgari di Paolo Manuzio divise in libri quattro. In Venezia ( presso il Manuzio stesso) 1560. in 8.º edizione accresciuta.

Lettere familiari di Annibal Caro . In Venezia per-

Aldo Manuzio 1574. in 4.0 vol. 2. tomo 1.

Lettere di Claudio Tolommei. In Venezia presso il Giolito 1547. in 4.ºº E in Venezia per Domenico Giglio 1566. in 8.ºº

L 2

Let\_

Lettere di Antonio Minturno. In Venezia per Gi-

rolamo Scoto 1549. in 8."

Lettere del Cavalier Batista Guarini, raccolte da Agostino Michele . In Venezia per Giambatista Ciotti 1508, in 3.10

Lettere familiari di Torquato Tasso. In Bergamo. Der Comin Ventura 1588. in 4.º0 vol. 2. tomo 1.

Lettere del medesimo non più stampate. In Bologna per Bartolommeo Cochi 1616. in 4.10

Lettere familiari del medelimo non più stampate, con un Dialogo delle Imprese. In Praga per Tobia Leopoldi 1617. in 4.10

Lettere vulgari d'Aldo Manucci. In Roma presso al Santi 1592. in 4.10

Lettere di Diomede Borghesi . In Padova per Lo-

renzo Pafquati 1578. in 4.10

La prima parte delle lettere (discorsive) di Dio-

La prima parte delle lettere (discrive) di Diomede Borghes ; nelle quali in diverse opportune occasioni si danno utilissimi ammaestramenti intorno al regolato, e leggiadro scriver Toscano. In Padeva per Larenzo Pasquati 1584. in 4.50

Seconda parte. In Venezia per Francesco Fran-

ceschi 1584. in 4.10

Terza parte . In Siena per Luca Bonetti 1603. in 4. 10 sono state ultimamente ristampate in Roma.

Delle Lettere facete, e piacevoli di diversi grandi uomini, e chiari ingegni, raccolte da Dionigi Atanagi libro primo. In Venezia per Bolognino Zaltieri 1361.in 8. \*\* — Libro fecondo raccolto da Francesco Turchi. In Vene-

zia 1575. in 8. 70 senza stampatore.

Lettere di Adriano Politi. In Roma per Jacopo

Mascardi 1617. in 8.10 parte prima solamente.

# Classe Settima.

Poeti , e loro Comentatori , e Critici .

§. I.

#### EPICI.

RLANDO Furioso di Lodovico Ariosto con le figure in rame Girolamo Porro. In Venezia per Fran-

cejco Franceschi 1584. in 4.00

In questa impressione, che è la pid bella di tutte, ci jono gli Argomenti di Scipione Ammirato, le Annotazioni, e gli Auvertimenti di Girolamo Ruscelli, lavita dell'Arioso feritta da Giambatissa Pigna, e da Jacopo Garosolo, gli scontri del medessimo Pigna, le dichiarazioni di Niccolò Eugenio, le cose riconosciute da Simon Fornari, le osfervazioni di Alberto Lavezzola, l'Allegoria universale di Giuseppe Bonomone, e gli epiteti rac. rediti da Cammillo Cammilli.

Orlando Furioso di Lodovico Ariosto. In Venezia

per Giovanni Andrea Valvassori 1567. in 4.00

In questa edizione si trova l'esposizione de'vocaboli, e luogbi difficili, delle comparazioni, e de'concetti imita; il tutto raccolto da Lodovico Dolec; la vita dell'Ario-sto scritta da Simon Fornari, gli Argomenti di Giamario Verdizzotti, le Allegorie di Clemente Valvassori, i pareri in duello, e le dichiarazioni delle stovie, e dello savole di Tommaso Porcacchi, le comparazioni, il vocabolario, e il rimario di Giunjacopo Paruta.

Il medesimo. In Venezia per gli eredi di Vintenzio Valgrifi 1580. in 4.º In quessa edizione ei sono le cose del Ruscelli, del Pigna, e dell' Eugenio solamente. Il medesimo rivisto, e ristampato sopra la correzione di Girolamo Ruscelli. In Lione per Guglielmo

Rovillio 1570. in 12.º

Il medefimo corretto, e dichiarato da Lodovico
Dol-

Dolce, con gli Argomenti di Giovanni Andrea dall'Anguillara. In Venezia per Giovanni Varifo 1568. in 4.º

— Il medesmo nuovamente ricorretto, con nuovi Argomenti di Lodovico Dolce, e con la vita descritta da Simon Fornari. In Venezia per Domenico, e Giambatifia Guerra 1568. in 8.º edizione molto bella.

— Il medesmo ricorretto, e di nuove figure ador-

—— Il medelmo ricorretto, e di nuove figure adornato, con le Annotazioni del Ruscelli, con la vita descritta dal Pigna, con gli scontri del Porcacchi &c. Is Venezia per Frantesco Valgrisi. 1602. in 4.10

Spolizione di Simon Fornari da Reggio sopra.
l'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto. In Firenze per
Lorenzo Torrentino 1549. in 8.00

--- Parte Seconda . Ivi 1550, in 8.10

Compendio delle Storie citate da Lodovico Ariofto nel trigefimo canto dell'Orlando Furioso (per Giovanni Orlandi da Pescia). In Roma per Valerio Dorico

Bellezze del Furioso di Lodovico Ariosto, scelte da Orazio Toscanella. In Venezia per Pier de Francescibi 1574. in 4.10

Della nuova Poesia, ouvero delle disese del Furioso, Dialogo di Giuseppe Malatesta. In Verona per Bastian dalle Donne 1589. in 8.70

I Romanzi di Giambatista Pigna, ne' quali della Poesia, e della vita dell'Ariosto con nuovo modo si tratta. In Venezia per Vincenzio Valgrissi 1554. in 4.ºº

Trattato di Francesco Caburacci da Imola sopra le Imprete con un Discorso in disesa dell'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto. In Bologna per Giovanni Ross. in 4.180

Antidoto della Gelofia distinto in due libri, estratto dall'Ariosto per Levanzio Marziano, con le sue Novelle. In Brescia per Damiano Turlino 1566. in 8.ºº Lettura sopra la concione di Marssia a Carlo Ma-

gno, contenuta nel Furioso al canto trentesimo otta-

vo, fatta da Gregorio Caloprese; nella quale oltre all'artificio adoperato dall'Ariosto in detta concione, si spone ancora quello, che si è usato dal Tasso nell'orazione d'Armida a Gosfredo. In Napoli per Antonio Bulisare 1691. in 4.ºº

La GERUSALEMME Liberata di Torquato Taffo, con le figure in rame di Bernardo Caftello, con le Annotazioni di Scipio Gentili, e di Giulio Guaftavini, e con gli Argomenti di Orazio Ariofto. In Geneva per

Girolamo Bartoli 1590. in 4.10

La medesima, figurata da Bernardo Cathello, con le suddette Annotazioni. In Genova per Giuseppe Pavoni 1617, in fogl. Le figure sono diverse da quelle dele altre caizioni, e ci sono tutte le cose di quella del 1590.

La medesima con gli Argomenti di Gianvincenzio Imperiali, figurata da Bernardo Castello. In Genova per Giuseppe Pavoni 1604. in 12° Le figure sono diverse della altre.

La medesima col titolo di Gosfredo, ouvero Gerusalemme Liberata, con le figure in rame (del Tempesta). In Roma per Gio. Angelo Refinelli 1607, in 24.º

La medesima, con la vita del Tasso, con gli Argomenti di Bartolommeo Barbato, con le Annotazioni di Scipio Gentile, e di Giulio Guastavini, e con le Notizie istoriche di Lorenzo Pignoria. In Padova presso

Pierpaolo Tozzi 1628. in 4.10

La medefima col titolo di Goffredo, ouvero Gerufalemme Liberata, con gli Argomenti di Orazio Ariofto, con le Annotazioni d'incerto, con ua difcorfo di Filippo Pigafetta, e con cinque canti di Cammillo Cammilli. In Venezia presso i Franceschi 1604. in 4.ºº

Gerusalemme Liberata . In Parigi nella siamperia Reale

Annotazioni di Scipio Gentili sopra la Gerusa-

lemme Liberata di Torquato Tasso. In Leida 1586.

in 8. " fenza nome dello flampatore .

Annotazioni di Scipio Gentili, e di Giulio Guaftavini, Notizie istoriche di Lorenzo Pignoria sopra la Gerusalenme di Torquato Tasso. In Venezia per Niccolà Misserii 1624. in 24.º

Annotazioni fopra la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso satte da Bonisacio Martinelli . In Bologna

per Aleffandro Benacci 1587. in 4.00

Discorsi, e Annotazioni di Giulio Guastavini sopra la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. In Pavia presso gli eredi di Girolamo Bartoli 1592, in 4.10

Comparazione di Torquato Tasso con Omero, e Virgilio, insieme con la disesa dell'Ariosto paragonato ad Omero, di Paolo Beni. In Padova per Batisla Martini 1612. in 4-12 dizione seconda accressitata.

Il Gossredo, ouvero Gerusalemme Liberata del Tasso col Comento di Paolo Beni. In Padova per Francesco Bolzetta 1616. in 4.ºº Sono dieci canti solamente.

Dimostrazione di Giampier d'Alessandro de' luoghi tolti, ed imitati dal Tasso nella Gerusalemme Libera-

ta . In Napoli 1604. in 8.10

Il Carrafa, ouvero della Epica Poesia, Dialogo di Cammillo Pellegrino. In Firenze nella stamperia del Sermartelli 1584. in 8.ºº

Degli Accademici della Crusca disca dell' Orlando Furioso dell' Ariosto contra'l Dialogo dell' Epica Poesia di Cammillo Pellegrino . Stacciata prima . In Firenze per Domenico Manzani 1584. in 8.ºº Stà ancora con l' Apologia del Tasso s'ammonia in Ferrara dal Bal-

dini. L'autore è Lionardo Salviati.

Replica di Cammillo Pellegrino alla Rifiofia de gli Accademici della Crusca fatta contra il Dialogo dell'Epica Poesía, in disesa, come e' dicono, dell' Orlando Furioso dell' Ariosto. In Vico Equense per Giuspepe Caccèj -1585. in 8.ºº E in Mantova per Francesco Ojanna 1587. in 12.º Dialogo di Niccolò degli Oddi Padovano in difesa di Cammillo Pellegrino, contra gli Accademici della Crusca. In Venezia presso i Guerra 1587, in 8.ºº

Difese dell' Orlando Furioso dell' Ariosto, satte da Orazio Ariosto. Stanno con l' Apologia del Tasso stanno

pata in Ferrara dal Baldini pag. 201.

Differenze Poetiche di Torquato Tasso contra.

Orazio Ariosto. In Verona per Girolamo Discepolo in 8."

Lettera di Bassiano de' Rossi, cognominato l'Inse-

Lettera di Battano de Kolli, cognominato l'incerrigno Accademico della Crusca, a Flamminio Mannelli, nella quale si ragiona di Torquato Tasso, del Dialogo dell'Epica Poesta di Cammillo Pellegrino, della risso si fastatgli dagli Accademici della Crusca, e delle famiglie, e degli uomini della Città di Firenze. In Firenze a stanza degli Accademici della Crusca 1,885. in 8.ºº Stanche con si Apologia del Tasso.

Parere di Francesco Patrizj in disesa dell'Ariosto. Stà con l'Apologia del Tasso stampata in Ferrara dal

Baldini pag.176.

Risposta di Torquato Tasso alla Lettera di Bastian de Rossi, e un discorso sopra il Parere di Francosco Patrizi in disesa di Lodovico Ariosto. In Ferrara per Vittorio Baldini 1585. in 8.ºº

Timerone di Francesco Patrizi, risposta a Torquato Tasso. Sta nella Poetica disputata di esso Patrizi

pag.211.

Apologia di Torquato Tasso in disesa della sua Gerusalemme Liberata, con alcune Lettere, e pareri. In Ferrara per Vittorio Baldini 1586. in 8.ºº E in

Mantova per France/co Ofanna 1585. in 12.º

Difcorfo di Giulio Ottonelli sopra l'abuso del dire Sua Santità, Sua Maessa, Sua Altezza, senza nominare il Papa, l'Imperadore, il Principe, con le difese della Gerusalemme Liberata dalle opposizioni degli Accademici della Crusca. In Ferrara per Giulio Vasalini 1586. in 8.ºº Considerazioni di Carlo Fioretti da Verino întorno al Discorso di Giulio Ottonelli &c. In Firenze per Antonio Padovani 1586. in 8.ºº L'autore è Lionardo Salviati.

Dell'Infarinato Accademico della Crusca risposta all' Apologia di Torquato Tasso intorno all' Orlando Furioso, e alla Gerusalemme Liberata. In Firenze per Carlo Meccoli 1585. in 8.ºº E in Mantova per Francescico Osanna 1585, in 12º L'autore è Lionardo Salviati.

Di Giulio Guastavini Risposta all' Infarinato Accademico della Crusca intorno alla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. In Bergama per Comino Ven-

tura 1588. in 8."0

Del primo Infarinato, cioè della Rifpofta dell' Infarinato Accademico della Crufca all' Apologia di Torquato Taffo difefa d'Orlando Pefeetti contro a Giu-lio Guaftavini. In Verona presso il Sioo.

Sopra il Goffredo di Torquato Tasso Giudizio di Orazio Lombardelli . In Firenze per Giorgio Mare-

∫cotti 1582. in 4.10

— Difeorso d'Orazio Lombardelli intorno a'contrasti, che si fanno sopra la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. In Ferrara per Vitterlo Boldini 1586. in 8.ºº E in Mantova per Francesco Osanna 1586. in 12.º

Risposta di Torquato Tasso sopra il Discorso d'Orazio Lombardelli intorno a' contrasti &c. In Mantova per

Francesco Osanna. 1586. in 12.º

Infarinato fecondo, ouvero dell'Infarinato Accademico della Crusca risposta al libro intitolato Replica di Cammillo Pellegrino &c. nella quale sono incorporate tutte le scritture passate tra detto Pellegrino, e detti Accademici intorno all' Ariosto, e al Tasso, in sorma, e ordine di Dialogo. In Firenze per Antonio Padevani 1588. in 8.º L'autore è il Salviati.

Il Roffi, ouvero del Parere sopra alcune obbiezzioni fatte dall' Infarinato Accademico della Crusca in-

tor-

torno alla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, Dialogo di Malatesta Porta. In Rimino per Giovanni

Simbeni 1580. in 8. vo

- Il Beffa, ouvero della favola dell' Eneide, Dialogo di Malatesta Porta, con una disesa della morte di Solimano nella Gerusalemme Liberata, recata a vizio dell'arte in quel poema . In Rimino per Giovanni Simbeni 1604. in 8.10

Offervazioni di Matteo Ferchie da Veglia fopra il Goffredo di Torquato Tasso. In Padova per Giamba-

tifta Pafquati 1642. in 12.º

Riflessione di Carlo Pona intorno alla prima Ofservazione di Matteo da Veglia sopra il Goffredo del Tasso. In Verona per Francesco Ross 1642. in 12.º

Confronto critico di Marcantonio Nali tra la prima Offervazione del Veglia, e la Riflessione del Pona fopra l'Invocazione del Goffredo. In Padovu per li Crivellari 1643. in 12.º

Il Vaglio, risposte apologetiche di Paolo Abriani alle Offervazioni del Padre Veglia sopra il Gostredo di Torquato Tasso . In Venezia per France sco Valvasense 1687. in 4.00

Bilancia critica di Mario Zito, in cui bilanciati alcuni luoghi notati , come difettofi nella Gerufalemme Liberata del Tasso, trovansi di giusto peso secondo le pandette della lingua Italiana . In Napoli per gli eredi del Cavalli 1685. in 8.10 Qui possono aver luogo i feguenti Critici, tanto più, che per incidenza ragionano ancora del Taffo.

Difesa dell' Adone Poema del Cavalier Marino, scritta da Girolamo Aleandro per risposta all' Occhiale dello Stigliani . In Venezia per Jacopo Scaglia 1629. in 12.°

- Parte feconda . In Venezia per lo Scaglia 1630. in 12.º Non si difendono senon le cose, che riguardano l'artificio poetico. Essendo morto l'Aleandro in tempo, che avea mandata a stampare quest' opera sotto altro nome, perchè ella avesse maggior credito, le fu posto il suo.

Uccellatura di Vincenzio Forefe all'Occhiale di Tommafo Stigliani, e alla Difefa di Girolamo Aleandro. In Venezia per Antonio Pinelli 1630. in 12.º Ne fu autore Niccola Villani.

— Considerazioni di Messer Fagiano sopra la seconda parte dell'Occhiale dello Stigliani, e sopra la seconda Disesa di Girolamo Aleandro. In Venezia per Giampietro Pinelli 1631. in 12º N è autore il medesimo Villani. Gli altri, che serisser autore a quessa materia sono di minor conto. Dopo i due gran Poemi dell'Arieso, e del Tasso possono rammemorarsi ancera i seguenti.

L'Orlando innamorato del Conte Matteomaria.

Bojardo. In Venezia per Michel Bonello 1576. in 4.

Il medefino rifatto da France Co Berni. In Venezia per li Giunti 1545. in 4.0 edinione seconda accreficiata.

Il Morgante maggiore di Luigi Pulci. In Venezia per Comin da Trino 1550. in 4.ºº edizione intera.

L'Italia liberata da Goti di Giangiorgio Triffino . In Venezia per Tolommeo Gianicolo 1548. in 8.ºº libri xxvii. L'Amadigi di Bernardo Tasso . In Venezia per

Gabbriello Gielito 1560. in 4."

Il Giron cortese di Luigi Alamanni . In Venezia per Comin da Trino 1549. in 4.º

L'Avarchide del medesimo . In Firenze per Fi-

lippo Giunti 1570. in 4.00

La Gerusalemme conquistata di Torquato Tasso. libri xxiv. In Roma per Guglielmo Facciotto 1593. in 4.10

Dichiarazioni, e auvertimenti poetici, isforici, politici, cavallereschi, e morali di Francesco Birago nella Gerusalemme conquistata di Torquato Tasso. In Milano par Benedetto Somasso 1616. in 4.ºº

### S. II.

### Tragedie in verso.

La Sosonisba Tragedia di Giangiorgio Trissino. In Roma per Lodovico degli Arrigbi 1524. in 4.ºº E in Vicenza per Tolommeo Gianicolo 1529. in 4.ºº E in Venezia presso di Gioliti 1585. in 12.º

La Rosmunda Tragedia di Giovanni Ruccellai .

In Firenze per Filippo Giunti 1593. in 8. edizione più

corretta delle altre.

La Tullia Tragedia di Lodovico Martelli . Si trova fra le sue opere stampate in Firenze da Bernardo Giunti nel 1548. in 8.ºº a carte 118.

La Canace Tragedia di Sperone Speroni . In Firenze presso il Doni. 1546. in 8.ºº E in Venezia per

Vincenzio Valgrisi 1546. in 8."

Giudizio sopra la Tragedia di Canace, e Macaco, con molte utili considerazioni circa l'arte tragica, e di altri poemi, con la Tragedia appresso. In Lucca per Vincenzio Busdrago 1550. in 8.ºº E in Venezia 1566. in 8.ºº fenza flampatore. L'autore è Bartolommeo Cavalcanti.

La Canace Tragedia di Sperone Speroni, alla quale sono aggiunte alcune altre sue composizioni, una Apologia, e alcune Lezioni in disesa della Tragedia. In Venezia per Giovanni Alberti 1597. in 4.ºº

Il Torrismondo Tragedia di Torquato Tasso. In Manteva per Francesco Osanna 1577. in 12.º E in Verona per Girolamo Discepolo 1587. in 8.ºº L'azione è tratta dalle Storie de Goti.

L'Atamante Tragedia degli Accademici Catenati. In Maccrata per Bassian Martellini 1579. in 4.ºº

L'Arsinoe Tragedia di Niccola degli Angeli. In Venezia per Federigo Gabbrielli 1594. in 12.º

L' Adriana Tragedia di Luigi Groto Cieco d'Adria.

In Venezia per Fabio Zoppini 1583. in 12.º E per li Seffa 1610. in 12.º L'azione è tratta dalla prima Novella del secondo volume del Bandello.

L'Acripanda Tragedia di Antonio Decio da Orte. In Venezia per Paolo Ugolino 1592. in 12.º E in Vene-

zia per Giambatista Bonfadini 1598. in 8."

Il Tancredi Tragedia di Ridolfo Campeggi. In Bologna per Bartolommeo Cochi 1614. in 4.ºº L'azione d tratta dal Decameron del Boccaccio.

L'Orbecche Tragedia di Giambatista Giraldi Cintio. In Venezia per Gabbriello Giolito 1551. in 12.º L'azione à tratta dalla seconda novella della seconda deca degli Ecatommiti di esso Giraldi.

L'Altea Tragedia di Buongiovanni Gratarolo. In

Venezia per Francesco Marcolini 1556. in 8.70

L'Elisa Tragedia di Fabio Closso. In Messina per Pietro Brea 1598. in 4.º E in Trevigi per Fabbrizio Zannetti 1601. in 8.ºº

La Semiramide Tragedia di Muzio Manfredi . In

Pavia per Girolamo Bartoli 1598. in 12.º

La Tomiri Tragedia di Agnolo Ingegneri . In Napoli per Gianjacopo Carlino 1607. in 4.ºº

L'Idalba Tragedia di Masseo Veniero . In Venezia per

Andrea Muschio 1596. in 4.

L'Almida Tragedia di Agostino Dolce . In Udine per Giambatista Natolini 1605. in 4.ºº

La Medea Tragedia di Maffeo Galladei . In Vene-

zia per Glovanni Griffio 1558. in 8.70

L'Edipo Tragedia di Giovanni Andrea dall' Anguillara. In Padova per Lorenzo Pasquati 1565. in 4.ºº E in Venezia presso il Farri 1565. in 8.ºº

La Didone Tragedia di Lodovico Dolce. In Venezia per il figliacii d' Aldo 1547. in 8.º E per Gabbriel.

lo Giolito 1560. in 12.º

L' Evandro Tragedia di Francesco Bracciolini . In Firenze per li Giunti 1613. in 12.º

п

Il Solimano Tragedia di Prospero Bonarelli . In Firenze per Pietro Cecconcelli 1620. in 4.ºº E in Roma per Francesco Corbelletti 1632. in 4.ºº

L'Aristodemo Tragedia di Carlo de' Dottori. In

Padova presso il Cadorino 1657. in 4.10

### S. 111.

### Tragedie in profa .

La Tamarre, Azione Tragica di Giambatista de Velo. In Vicenza per Agostin della Noce 1586. in 12.º

Il Cianippo Tragedia di Agostino Michele. In

Bergamo per Comino Ventura 1596. in 4.10

La Conversione del Peccatore a Dio, Tragicommedia spirituale di Giambatista Leoni. In Venezia per Francesco Franceschi 1592. in 8.ºº

Il Costantino Tragedia di Giambatista Filippo Ghirardelli, con la Disesa della medesima . In Roma, per Antonmaria Giojosi 1653. in 12.º L'oppositore su Agostino Favoriti.

# §. IV.

# Commedie in verso.

La DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri. In Ven nezia presso Aldo 1515. in 8.70

\_\_\_ La medesima con argomenti, e dichiarazioni. In Lione per Giovanni de Tournes 1547. in 12.º

\_\_\_\_ La medefima con nuove esposizioni . In Lione per Guglielmo Revillio 1552. in 12.º

La medesima con argomenti, allegorie, epostille in margine. In Venezia per Gabbriello Giolito 1555. in 12.º

La medelima con l'esposizione di Bernardino Daniello. In Venezia per Pietro da Fino 1568. in 4.º Diomede Borghesi nella parte terza delle lettere pag-16. ne sa autore Trison Gabbriello. La medefima ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca. In Firenze per Domenico Manzani 1595. in 8.ºº

La medesima con l'esposizione di Cristosoro Landino. In Venezia per Giovanni Giolito 1536. in 4.ºº

La medesima con l'esposizione di Alessandro Vellutello. In Venezia per Francesco Marcolini 1544. in 4.º La medesima con l'esposizioni di Cristosoro Landino, e di Alessandro Vellutello, rivedute da Francesco Sansovino. In Venezia presso i Sessa 1596. in soglio. Quesse sono l'eduzioni migliori della Commedia di Dante.

Le tre Fontane di Niccolò Liburnio sopra la gramatica, è l'eloquenza di Dante, del Petrarca, e del Boccaccio . In Venezia per Gregorio Gregori 1526. in 4."

per Giovanni Antonio Niccolini 1534. in 8.10

Dialogo di Antonio Manetti circa al sito, sorma, e misure dell'Inserno di Dante. In Firenze presso i Giunti 1506. in 8.ºº E' insieme con la Commedia.

Pierfrancesco Giambullari del sito, forma, e misure dell'Inferno di Dante. In Firenze per Neri Dortelata 1544. in 8.10

Lezioni di Accademici Fiorentini sopra Dante. In Firenze presso il Doni 1547. in 4.º libro primo solamente. Le raccosse Autonfrancesco Doni, e sono di Francesco Verini, di Giambatisa Gelli, di Giovanni Strozzi, di Pierfrancesco Giambullari, di Cosmo Bartoli, di Giambatisa da Cerreto, e di Mario Tunci.

Dichiarazione di Benedetto Varchi fopra il Canto xxv. del Purgatorio di Dante. Stà nelle fue lezioni par. 28. e 13.5.

Lettura del medesimo sopra il Canto xvII. del Purgatorio di Dante. ivi pag. 419.

Discorso di Alessandro Sardo della Poesia di Dante.

Stà ne suoi Discorsi stampati in Venezia del Giolico nell' anno 1586. pag. 73.

Difesa di Carlo Lenzoni. Vedi nella Classe I.

Lezioni di Pierfrancesco Giambullari sopra alcuni luoghi di Dante. In Firenze presso il Torrentino 1551. in 8.ºº Due di queste lezioni sono nella raccolta del Doni.

Tutte le Lezioni di Giambatista Gelli, fatte da lui nell'Accademia Fiorentina. In Firenze per Lorenze Torrentino 1551. in 8.vo Sono fopra Dante, e'l Petrarca.

Lettura di Giambatista Gelli sopra l'Inserno di Dante, letta nell' Accademia Fiorentina. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli . 1554. in 8.70

Lettura seconda del medesimo sopra l'Inferno di Dante. In Firenze presso il Torrentino 1555. in 8.00 - Lettura terza del medesimo sopra l'Inferno di

Dante . In Firenze presso il Torrentino 1556. in 8.ºº - Lettura quarta del medesimo sopra l'Inferno di

Dante . In Firenze presso il Torrentino 1558. in 8.00 Lettura quinta del medesimo sopra l' Inferno di

Dante. In Firenze ( preffo il Torrentino 1558, in 8.00 Lettura sesta del medesimo sopra l'Inferno di Dante . In Firenze presso il Torrentino 1561. in 8.00 Lettura settima del medesimo sopra l'Inferno di

Dante . In Firenze presso il Torrentino 1561. in 8.00 Cinque lezioni di Lelio Bonfi, lette nell'Accade-

mia Fiorentina. In Firenze presso i Giunti 1560. in 8.º La quinta è sopra un luogo del Cantovii.dell'Inferno di Dante.

Quattro lezioni di Annibale Rinuccini Accademico Fiorentino . In Firenze per Lorenzo Torrentino 1566. in 8. vo La prima dell' Onore, e sopra un luogo

del Canto IV. dell' Inferno di Dante.

Ragionamento avuto in Lione da Claudio Erberè Lionese, e Alessandro degli Uberti Fiorentino sopra la dichiarazione di alcuni luoghi di Dante, del Petrarca, e del Boccaccio . In Lione per Guglielmo Rovillio 1560, in 4.10

Ragionamenti di Cosimo Bartoli sopra alcuni luoghi difficili di Dante. In Venezia per Francesco Fran-

ce cbi 1567. in 4.00

Discorso della Fortuna, diviso in due lezioni da Bernardetto Buonromei Accademico Fiorentino. In Firenze per Giorgio Mure/cotti 1572. in 8. " E fopra un luogo del Canto vii. dell' Inferno di Dante.

Discorso di Vincenzio Buonanni sopra la prima Cantica del divinissimo Teologo Dante Alighieri del Bello, nobilisimo Fiorentino, intitolata Commedia. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1572. in 4.10

Discorso di Giovanni Talentoni in forma di Lezione sopra la Maraviglia con l'occasione del quarto Canto del Purgatorio di Dante. In Milano per Francesco Paganesco 1597. in 4.10

Discorso di Ridolfo Castravilla, nel quale si mostra l'imperfezione della Commedia di Dante contro al Dialogo delle lingue del Varchi . Stà con le Annotazioni di Bellisario Bulgarini pag. 205.

Discorso di Jacopo Mazzoni in difesa della Commedia del divino Poeta Dante . In Cesena per Bartolommeo Raveri 1573. in 4.00

Alcune Confiderazioni di Bellifario Bulgarini fopra il Discorso di Jacopo Mazzoni, fatto in difesa della Commedia di Dante. In Siena per Luca Bonetti 1582, in a.10 ---- Repliche del medefimo alle risposte di Orazio Capponi fopra le prime cinque particelle delle sue Considerazioni intorno al Discorso di Jacopo Mazzoni

composto in difesa della Commedia di Dante . In Siena per Luca Bonetti 1585. in 4.00 Le risposte del Capponi non uscirono alla luce .

Della Difesa della Commedia di Dante distinta in sette libri, nella quale si risponde alle opposizioni fatte al Discorso di Jacopo Mazzoni, e si tratta pienamente dell' arte poetica, e di molte altre cose pertinenti alla filosofia , e alle belle lettere . Parte prima.

ma. In Cesena per Bartolommeo Raveri 1587, in 4.10 Parte seconda, che contiene gli ultimi quattro libri non più stampati. In Cesena per Severo Verdoni 1688, in 4.10

Annotazioni, ouvero Chiofe marginali di Bellifario Bulgarini fopra la prima Parte della Difefa fatta da Jacopo Mazzoni per la Commedia di Dante Alighieri; aggiuntovi il Difcorfo di Ridolfo Castravilla sopra la medesima Commedia. In Siena per Luca Bonetti 1608. in 4.100

Risposta di Francesco Patrizj a due opposizioni fattegli da Jacopo Mazzoni. In Ferrara per Vittorio

Baldini 1587. in 4.00

Discorso di Jacopo Mazzoni intorno alla Risposta, ed alle opposizioni fattegli da Francesco Patrizi, pertenente alla storia del Poema Dasni, o Litiersa di Sositeo Poeta della Plejade. In Cesena per Bartolommeo Raversi 1587, in 4.ºº

Difesa di Francesco Patrizi dalle cento accuse dategli da Jacopo Mazzoni. In Ferrara per Vittorio Bal-

dini 1587. in 4.40

Ragioni delle cose dette, e di alcune autorità citate da Jacopo Mazzoni nel Discorso della storia del Poema Dafni, o Litiersa di Sostieo. In Cesena per Bartolommeo Raveri 1587, in 4.10

Ragionamenti di Girolamo Zoppio in difesa di Dante, e del Petrarca. In Bologna per Giovanni Rossi

1582. in 4.00

Risposta di Girolamo Zoppio alle Opposizioni Sanesi satte a' suoi Ragionamenti in disesa di Dante.

In Fermo per Sertorio Monti 1585. in 4.10

Rifonte di Bellifario Bulgarini a' Ragionamenti di Girolamo Zoppio intorno alla Commedia di Dante. È Replica alla Rifonta del medefimo Zoppio intitolata: Alle Opposizioni Sanchi. In Siena per Luca Bonetti 1586. in 4.ºº

N 2

Particelle poetiche sopra Dante, disputate da Girolamo Zoppio . In Bologna per Alessandro Benacci 1587. in 4.10

Riprova delle particelle poetiche fopra Dante disputate da Girolamo Zoppio, per Bellisario Bulgari-

ni. In Siena presso il Bonetti 1602. in 4.ºº

Poetica sopra Dante di Girolamo Zoppio. In Bo-

logna per Alessandro Benacci 1589. in 4.ºº

Antidiscorso, ragioni di Bellisario Bulgarini in risposta al primo Discorso sopra Dante scritto a penna sotto sinto nome di Sperone Speroni . In Siena presso il Bonetti 1616. in 4.10

Breve, ed ingegnoso Discorso di Alessandro Carriero contro all'opera di Dante. In Padova per Paolo

Mejetti 1582. in 4.00

— Apologia di Alessandro Carriero contra le imputazioni di Bellisario Bulgarini; e Palinodia del medesimo, nella quale si dimostra l'eccelenza del Poema di Dante. In Padova per Paolo Mejetti 1584, in 4.ºº

Difele di Bellifario Bulgarini in risposta all'Apologia, e Palinodia di Alessandro Carriero; e alcune lettere passate tra Lodovico Botonio, e il medessimo Bellifario per l'occasione della controversianata fra esso Bulgarini, Girolamo Zoppio, il Carriero, e Jacopo Mazzoni intorno alla Commedia di Dante. In Siena per Luca Bonetti 1588 in 4.º Si è messo in questo luogo il Poema di Dante per riguardo del titolo di Commedia, che all'autor suo piacque di dargel.

La Cassaria Commedia di Lodovico Ariosto. In Venezia per Gabbriello Giolito 1562. in 12.º

La Lena Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giolico 1562. in 12.º

Il Negromante Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giolito 1562, in 12.º

La Scolaftica Commedia del medesimo. In Venezio presso il Giolito 1562, in 12.º

I Sup-

I Suppositi Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giolito 1562. in 12.º Queste Commedie furono prima dall' Ariosto scritte in prosa.

I Simillimi Commedia di Giangiorgio Triffino

In Venezia per Tolommeo Gianicolo 1548. in 8.70

I Fantasmi Commedia d' Ercole Bentivogli . In Venezia per Gabbriello Giolito 1545. e 1547. in 8.00 Il Geloso Commedia del medesimo . In Venezia presto il Giolito 1545. e 1548. in 8.79 Il Medico Commedia di Jacopo Castellini . In Fi-

renze per Lorenzo Torrentino 1562. in 8.70

L'Alteria Commedia di Luigi Groto Cieco d'Adria .

In Venezia per Fabio Zoppini 1587. in 12.º

L'Emilia Commedia del medefimo . In Venezia per gli Zoppini 1596. in 12.º --- Il Tesoro Commedia del medesimo. In Venezia

per gli Zoppini 1583. in 8.00

La Cofanaria Commedia di Francesco d'Ambra. In Firenze preffo i Giunti 1593. in 4.00 e in 8.00 - I Bernardi Commedia del medefimo. In Firenze presso i Giunti 1564. in 8.00

Il Velettajo Commedia di Niccolò Massucci da

Recanati. In Firenze per li Giunti 1585. in 8.00

Il Servigiale Commedia di Giammaria Cecchi. In Firenze presso i Giunti 1561. in 8.00

- Il Donzello Commedia del medefimo, In Venezia per Bernardo Giunti 1585, in 8.70

La Dote Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giunti 1585. in 8.00

Gl' Incantesimi Commedia del medesimo . In Venezia presso il Giunti 1585. in 8.00

La Moglie Commedia del medefimo. In Venezia preso il Giunti 1585. in 8.00

Il Corredo Commedia del medesimo. In Venezia

preso il Giunti 1585. in 8.00

Lo Spirito Commedia del medefimo. In Venezia preffoil Giunti 1585. in 8. "

La Stiava Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giunti 1585, in 8.ºº Alcuna di queste Commedie su scritta dal Cecchi anche in prosa.

La Vedova Commedia di Giambatista Cini . In

Firenze presso i Giunti 1569. in 8.00

Il Capitano Commedia di Lodovico Dolce, In Venezia presso il Giolito 1545, 1547, 1560, in 12.º

— Il Marito Commedia del medesimo. In Venezia

presso il Giolito 1560. in 12.º

Il Granchio Commedia del Cavalier Lionardo Salviati. In Firenze presso i Torrentini 1556. in 8.ºº E con la Spina Commedia del medessimo. In Firenze per Cossimo Giunti 1606. in 8.ºº

La Flora Commedia di Luigi Alamanni. In Firenze presso il Torrentino 1556. in 8.ºº E scritta in versi

di nuova invenzione.

Il Diogene accusato Commedia del Caliginoso. Accademico Gelato. In Venezia per Gaspero Bindoni 1598. in 12.º E serita in verse di nuova invenzione dell'autore, che è Melchiorre Zoppio.

# §. V. Commedie in prosa.

La Calandra Commedia di Bernardo (Divizio ) da Bibiena. In Roma 1524, in 12.º fenza nome dello flampatore. E in Firenze presso i Giunti 1559. in 8.ºº E in Venezia presso il Giolito 1562. in 12.º

I Lucidi Commedia di Agnolo Firenzuola. In Firenze presso i Giunti 1549. in 8.ºº E in Venezia presso

il Giolito 1560. in 12.0

La Trinuzia Commedia del medesimo. In Firenze presso i Giunti 1549. e 1593. in 8.ºº E in Venezia presso il Giolito 1561. in 12.º

Gli Straccioni Commedia di Annibal Garo . In

Venezia presso Aldo 1589. in 12.º

La

La Suocera Commedia di Benedetto Varchi. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1569. in 8.10

L'Aridosio Commedia di Lorenzino de' Medici. In Lucca per Vincenzio Busdrago 1548: in 8.ºº E in Firenze per Filippo Giunti 1595. in 8.ºº

La Sporta Commedia di Giambatista Gelli. In Firenze per Bernardo Giunti 1550. in 8.ºº edizione

intera.

L'Errore Commedia del medesimo. In Firenze presso i Giunti 1603. in 8.ºº

La Gelosia Commedia di Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca. In Firenze presso i Giunti 1551. e 1568. in 8.ºº edizione intera.

La Spiritata Commedia del medemo. In Firenze presso i Giunti 1560. in 8.º edizione intera. Questo de Commedie si trovano ancora, benchè non senza qualche mutazione, fra le sel Commedie del medesimo Lasca, con la Strega, con la Sibilla, con la Pinzochera, e co Parentadi. In Venezia presso i Giunti 1582. in 8.ºº

La Spina Commedia di Lionardo Salviati. In Firenze per Cosimo Giunti 1606. in 8.ºº Sta institue con P altra Commedia intitolata il Granchio, e col Dialoga dell' Amicizia.

La Balia Commedia di Girolamo Razzi. In Firenze presso i Giunti 1560. e 1564. in 8.ºº

La Gostanza Commedia del medesimo . In Firenze presso i Giunti 1565. in 8.ºº

La Cecca Commedia del medesimo. In Firenze
presso il Torrentino 1543. in 8.ºº edizione migliore.

Il Furto Commedia di Francesco d'Ambra. In Firenze presso i Giunti 1564, in 8.ºº

Il Furbo Commedia di Cristoforo Castelletti • In Venezia per Alessandro Griffio 1584. in 12.º

Le Stravaganze d'Amore Commedia del medefimo. In Venezia presso i Sessa 1587, in 12.º

I Tor-

I Torti amorofi Commedia del medefimo . In Venezia presso i Sessa 1596. in 12.º

Amore Scolastico Commedia di Rafaello Mar-

tini. In Firenze per Filippo Giunti 1568. in 8.00

Due Commedie di Lorenzo Comparini, cioè il Pellegrino , e il Ladro . In Venezia per lo Giolito 1554.in 12.º La Vedova Commedia di Niccolò Buonaparte.

In Firenze per Filippo Giunti 1592. in 8.00

L'Alessandro Commedia di Alessandro Piccolomini . In Venezia per Gabbriello Giolito 1562. in 12.º -L'Amor costante Commedia del medesimo . In

Venezia per Jaeopo Cornetti 1586. in 8.00

L'Ortenfio Commedia degli Accademici Intronati. In Siena per Luca Bonetti 1571. in 8.00 N' è autore lo stesso Piccolomini .

Gl'Ingannati Commedia degli Accademici Intro-

nati. In Siena per Matteo Florimi 1611. in 12.º

La Pellegrina Commedia del Materiale Intronato. In Siena per Matteo Florimi 1611. in 12.º N'è autore Girolamo Bargagli.

Gli Scambi Commedia dell' Aperto Intronato . In Siena per Matteo Florimi 1611. in 12.º N' è autore

Bellifario Bulgarini .

Commedie degli Accademici Intronati di Siena, raccolte nuovamente, rivedute, e ristampate. In Siena per Bartolommeo Franceschi 1611. tomi 2. in 12.º Contengono le suddette sei Commedie; le due ultime delle quali compongono il tomo secondo.

L'Erofilomachia, ouvero duello d'amore, e d'amicizia, Commedia di Sforza d'Oddi. In Venezia presso

A Seffa 1586. in 12.º

Prigione d'Amore Commedia del medesimo . la Firenze per Filippo Giunti 1592. in 4.0 E in Venezia per Giambatista Bonfadino 1596 in 12.º

I Morti vivi Commedia del medesimo . In Venezia per li Sessa 1597. in 12.º E in Firenze per li Giunti 1608, in 8." T I

Il Padre afflitto Commedia di Alessandro Cenzio. In Venezia per Alessandro de' Vecchi 1606. in 12.º - L'Amico infedele Commedia del medefimo. In Macerata presso Pier Salvioni 1617. in 12.º

La Fabbrizia Commedia di Lodovico Dolce . In Venezia presso Aldo1 549. in 8. " e presso il Giolito1 560. in 12.º Il Ragazzo Commedia del medefimo. In Venezia presso Giolito 1560, in 12.º

Il Ruffiano Commedia del medefimo. In Venezia preso il Giolito 1560. in 12.º

La Mestola Commedia di Cornelio Lanci. In Fi-

renze per Giorgio Marescotti 1583. in 12.º La Niccolofa Commedia del medefimo. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1591. in 12.º

L'Olivetta Commedia del medesimo. In Firenze presso il Sermartelli 1587. in 12.º

La Pimpinella Commedia del medefimo . In

Urbino per Bartolommeo Ragust 1588. in 8.00 La Ruchetta Commedia del medesimo . In Fi-

renze presso il Sermartelli 1584. in 12.º La Scrocca Commedia del medelimo . In Firenze

presso il Sermartelli 1585, in 12.º

- Il Vespa Commedia del medesimo . In Firenze presso il Sermartelli 1586. in 12.º

I Dissimili Commedia di Giammaria Cecchi. In Venezia presso il Giolito 1550. in 12.º

- L' Assiuolo Commedia del medesimo. In Venezia treffo il Gielito 1550, in 12°

Il Beffa Commedia di Niccolò Secchi. In Parma per Set Viotto 1584. in 8.00 La Cameriera Commedia del medesimo. In Ve-

nezia per Cornelio Arrivabene 1583. in 8.70 - Gl'Inganni Commedia del medesimo . In Firen-

ze preffo i Giunti 1562. in 8.00 L' Interesse Commedia del medesimo. In Vene-

zia per Francesco Ziletti 1581. in 800 Lı

La Prigione Commedia di Bosso Argenti Ferrarese. In Venezia per li Seffa 1587. in 12.º

I Contenti Commedia di Girolamo Parabosco. In Venezia presso il Giolito 1560. in 12.º

L'Ermafrodito Commedia del medefimo . In Venezia presso il Giolito 1549. e 1560. in 12.º

La Fantesca Commedia del medesimo . In Vene-

zia per il Seffa 1597. in 12.º Il Ladro Commedia del medesimo . In Venezia 1555. in 8.vo

Il Marinajo Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giolito 1560. in 12.º

La Notte Commedia del medesimo. In Venezia presso il Giolito 1560. in 12.º

Il Pellegrino Commedia del medefimo . In Vene-

zia presse il Giolito 1560. in 12.º Il Viluppo Commedia del medefimo . In Venezia presso il Giolito 1560. e 1568. in 12.º

La Virginia Commedia di Bernardo Accolti. In

Venezia per Bartolommeo Cesano. 1553. in 8.00 La Pescara Commedia di Luca Contile. In Milano per Francesco Marchesino 1550. in 4.10

La Cefarea Gonzaga Commedia del medefimo. In Milano presso il Marchesino 1550. in 4.ºº

La Trinozia Commedia del medesimo . In Milano presso il Marchesino 1555. in 4.00

Le due Cortigiane Commedia di Lodovico Domenichi . In Firenze presso il Torrentino 1563. in 8.ºº L'Amante furioso Commedia di Rafaello Borghi-

ni . In Firenze per Giorgio Marescotti 1583. in 12.º La Donna costante del medesimo . In Firenze presso il Marescotti 1582. in 12.º

Il Fortunio Commedia di Vincenzio Giusti da Udine . In Venezia per Niccold Moretti 1593. in 12.º E per Marcantonio Bonibelli 1597. in 12.

I due Fratelli rivali Commedia di Giambatista della

della Porta . In Venezia per Francesco Ciotti 1606. in 12° \_\_\_ I due Fratelli simili Commedia del medesimo. In Napoli per Gianjacopo Carlino 1614. in 12.º La Tabernaria Commedia del medefimo . In Ronciglione per Domenico Domenici 1616. in 12.º - La Cintia Commedia del medesimo . In Venezia

per Gianjacopo Somasco 1606. in 12.º

- Il Moro Commedia del medesimo · In Viterbo per Girolamo Discepolo 1607. in 12.º

L'Olimpia Commedia del medefimo. In Venezia per li Seffa 1597. in 12.º

La Chiappinaria Commedia del medefimo . In Roma per lo Zannetti 1609. in 12.º

La Trappolaria Commedia del medefimo . In Bergamo per Comin Ventura 1596- in 8.00

La Carbonaria Commedia del medesimo . In Venezia per Gianjacopo Somasco 1606. in 12.º

La Sorella Commedia del medesimo. In Venezia per Glovanni Alberti 1607. in 12.º

La Turca Commedia del medefimo. In Venezia per Pietro Ciotto 1606. in 12.º

La Fantesca Commedia del medesimo. In Venezia per Giambatista Bonfadino 1610. in 12.º L'Aftrologo Commedia del medefimo. In Vene-

zia per Pietro Ciera 1606. in 12.º La Furiosa Commedia del medesimo . In Napoli

per Giambatista Gargano 1618. in 12.º

La Ninnetta Commedia di Cesare Caporali . In Venezia per Giambatista Collesini 1604. in 12.º

Lo Sciocco Commedia del medesimo. In Venezia presso il Combi 1628. in 12.º

La Berenice Commedia di Gianfrancesco Loredano (il vecchio) In Venezia alla Libreria della Speranza 1601. in 8.vo

- Il Bigoncio Commedia del medefimo . In Venezia per Bartolommeo degli Alberti 1608. in 8.00 L'InL'Incendio Commedia del medelimo. In Venezia alla Libreria della Speranza 1597, in 8.ºº

La Malandrina Commedia del medesimo. In Venezia all' Insegna della Speranza 1587. in 8.10

La Matrigna Commedia del medefimo. In Venezia alla Libreria della Speranza 1601. in 8.ºº

La Turca Commedia del medesimo. In Venezia alla Libreria della Speranza 1597. in 8.ºº

I Vani amori Commedia del medefimo. In Venezia alla Speranza 1587. in 8.ºº

L'Idropica Commedia del Cavalier Batista Guarini . In Venezia per Giambatista Ciotti 1614. in 8.ºº

L'Alvida Commedia di Ottavio d' Isa da Capoa. In Napoli per Jacopo Carlerio 1616. in 12.º E in Viterbo per Girolamo Discepolo. 1621. in 12.º

La Flamminia Commedia del medesimo. In Viterbo presso i Discepoli 1621. in 12.º E in Napoli per Ottavio Beltramo 1628. in 12.º

La Fortunia Commedia del medesimo . In Napoli per Tarquinio Longo 1612, in 12.º E per Domenico Maccarano 1621, in 12.º

La Ginevra Commedia del medesimo . In Vi. terbo presso il Discepolo 1630. in 12.º E in Napoli per Cammillo Cavalli 1645. in 12.º

Il Malmaritato Commedia del medesimo. In Napoli per Ottavio Beltramo 1633. e 1639. in 12.º Di queste Commedie ne su autore Francesco d'Isa fratello di Ottavio.

L'Americo Commedia di Arrigo Altani (il vecchio) Conte di Salvarolo. In Venezia per Gherardo Imberei 1621. in 12.º

Le Mascherate Commedia del medesimo . In Trevigi per Niccolò Righettini 1633. in 12.º

Il Mecam Bassa, ouvero il Garbuglio, Commedia del medesimo. In Trevigi per Agnolo Righettini 1625. in 12:° La Prigioniera Commedia del medefimo . In

Venezia per Gherardo Imberti 1622. in 12.º

Le trè Commedie famose di Filippo Gaetano Duca di Sermoneta, cioè la Schiava, l'Ortensio, e i due Vecchi. In Napoli per Ettorre Cicenio 1644, in 4. Dal numero infinito di Tragedie, e Commedie Italiame usicine in luce simo all'amo 1666, i nomi delle quali ba registrati Lione Allacci nella Dramaturgia, si sono traficile le suddette solamente, non tanto per riguardo di toro stelfe, quanto degli autori, che le banno compose, e degli uomini dotti, che le tengono in pregio. Però a bello studio non si sion poste cerume, come soverchiamente scandalose, e prosane; senza escluder per questo dal numero dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'Allacci, o servita come successione dell'eccellenti alcune abre o nominate dall'eccellenti alcune alcu

## s. VI.

# Poefie Paftorali :

L'AMINTA, Favola boschereccia di Torquato Tasfo con le Annotazioni di Egidio Menagio. In Parigi

per Agostino Curbe 1655. in 4.ºº

—— Il medesimo diseso, e illustrato da Giusto Fontanini. In Roma per Gaetano Zenobj 1700. in 8.ºº Si ha in pronto una nuova edizione corretta, e accresciuta.

Il PASTORPIDO Tragicommedia Pastorale del Cavalier Batista Guarini con le Annotazioni, e col Compendio tratto da i due Verati . In Venezia per Giambatista Ciotti 1602. in 4.º edizione xxvII. Di ogni-

cosa n' è autore il Guarini .

Discorso di Giason de Nores intorno a que principi , cagioni , e accrescimenti , che la Commedia , la Tragedia , e 'l Poema eroico ricevono dalla Filososa morale , e civile , e da' Governatori delle Repubbliche. In Padous per Paolo Mejetzi 1587. in 4,110

Il Verato, o difesa da quanto ha scritto Giason

de Nores contra le Tragicommedie, e le Pastorali. In Ferrara per Alfonso Carrasa 1588. in 4.ºº Nº è autore il Guarini.

Apologia contra l'autor del Verato, di Giason de Nores, di quanto ha egli detto in un suo Discorso, delle Tragicommedie, e delle Pastorali . In Padona per

Paolo Mejetti 1590. in 4.10

Il Verato secondo, ouvero Replica dell' Attizzato Accademico Ferrarese in disea del Passorsido contra la seconda scrittura di Giason de Nores, intitolata. Apologia. In Firenze per Filippo Giunti 1593. in 4.º N'è autore il Guarini.

Compendio della Poesia Tragicomica, tratto da i due Verati per opera dell'autore del Passorsido, con la giunta di molte cose spettanti all'arte. In Venezia

per Giambatista Ciotti 1601. in 4.10

Apologia di Luigi d'Eredia, nella quale fi difendono Teocrito, e i Doriefi Poeti Ciciliani dalle accufe di Batifta Guarini, e per incidenza fi mette in difiputa il fino Pafforfido. In Palermo per Giovanni Antonio de Frantes[chi 1603. in 4.ºº E in Vicenza per Lorenzo Lori 1608. in 8.ºº

Confiderazioni di Giampier Malacreta fopra il Paftorfido Tragicommedia Paftorale di Batifia Guarini. In Vicenza per Giorgio Greco 1600. in 4.ºº E in Venezia per Marcantonio Zaltieri 1600. in 12.º

Rifposta di Paolo Beni alle Considerazioni, o dubbj del Malacreta sopra il Pastorsido, con altre varie dubitazioni tanto contra detti dubbi, e considerazioni, quanto contra lo stesso Pastorsido. In Padova per Fran-

sesco Bolzetta 1600. in 4."

Difcorso del medesimo, nel quale si dichiarano, e stabilicono molte cose pertinenti alla Risposta data a Dubbj, e alle Considerazioni del Malacreta sopra il Pastorsido, e alle Dubitazioni mosse in oltre tanto contra le dette Considerazioni, quanto contra lo stesso Pa-

Pastorfido . In Venezia per Paolo Ugolino 1600. in 4."

Difesa del Pastorsido Tragicommedia Pastorale del Cavalier Batissa Guarini da quanto gli è statoscrito contra da Faustino Summo, e da Giampier Malacreta, con una breve risoluzione de i Dubbj di Paolo Beni, per Orlando Pescetti. In Verona per Angelo Tamo 1601. in 4.ºº

Due discorsi di Faustino Summo, l'uno contra le Tragicommedie, e moderne Pastorali; l'altro contra il Pastorsido, con una Replica alla Disesa di Orlando Pescetti . In Vicenza per Francesco Bolzetta 1602. in 4.ºº

Apologia di Giovanni Savio in difesa del Pastorfido dalle opposizioni sattegli da Giampier Malacreta, e e da Angelo Ingegneri . In Venezia per Orazio Landucci 1601. in 12.º

La Filli di Sciro Favola Pastorale di Guidobaldo Bonarelli. (In Ferrara 1607. in 4.<sup>10</sup>) fenza luogo. E in Venezia per Giambatista Ciotti 1607. in 12.º

— Discorsi del medessmo in disesa del doppio amore della sua Celia. In Ancona per Marco Simbeni 1612: in 4.1º E con la Passorale judetta. In Roma per Lodovico Grigunon 1640. in 12º Dopo le tre famose Pasorali si dee il suo luogo anche alle opere segunti.

Il Sacrificio Favola Pastorale di Agostino Beccari. In Ferrara 1555., e per Giulio Cesare Cagnacini 1587. in 12.º

L'Aretusa Commedia Pastorale di Alberto Lollio. In Ferrara per Valente Panizza 1564. in 8.00

L' Egle Satira di Giambatista Giraldi Cintio. In 81º senza luogo, e senza anno. Fu rappresensata in Ferrara nell'anno 1545., e dall'autor suo dedicata ad Ercole II. Duca IV di Ferrara.

Il Pentimento amoroso, Favola Pastorale di Luigi Groto Cieco d'Adria. In Venezia per gli Zoppini 1583. in 12.º La Calisto, Favola Pastorale del medesimo. In Venezia per gli Zoppini 1586. in 12.º

La Flori, favola Boschereccia di Maddalena Campiglia. In Vicenza presso Tommaso Brunello 1588.

in 8.vo

Le Pompe funebri, ouvero Aminta, e Clori, favola filvefire di Cefare Cremonino. In Ferrara per Vittorio Baldini 1591. in 4.º E in Vicenza per Francesco Bolzetta 1610. in 12.º

La Cintia Favola Pastorale di Carlo Noci. In Napoli per Giajacopo Carlino 1594. in 4.10 E in Venezia per la Compagnia minima 1596. in 12.00

II Filarmindo Favola Pastorale di Ridolfo Campeggi. In Bologna per Giovanni Ross. 1605. in 1a.º E In Venezia per Giambatista Cottati 1606. in 12.º per Giorgio Valentini 1624. in 12.º E per lo Ciotti 1625. in 12.º

L' Amoroso Sdegno Favola Pastorale di Francesco Bracciolini. In Venezia presso il Ciotti 1597., e 1602. in 12.º

La Tancia Commedia rusticale. In Firenze per Cosimo Giunti 1612. in 4.10, c 1615. in 8.10 N'è autore Michelangelo Buonarrati il giovane.

L'Arcadia di Jacopo Sannazaro ritornata alla sua vera lezione da Lodovico Dolce. In Venezia presso il Giolito 1556. in 12.º

La medesima con le Annotazioni di Francesco Sansovino . In Venezia per Altobello Salicato 1585. in 12.º

La medesima con le Annotazioni di Tommaso Porcacchi . In Venezia per Comino Gallina 1616. in 12.º

Egloghe di Girolamo Muzio divise in sei Libri . In Venezia presso il Giolito 1551. in 8.10

S.VII.

### §. VII.

## Poefie Pefcatorie

L'Alceo Favola Pescatoria di Antonio Ongaro, recitata in Nettuno. In Venezia per Francesco Ziletti

1 582. in 8. vo

Il medefimo con gl'Intramezzi del Cavalier Batifta Guarini, deferitti, e dichiarati dall' Arficcio Acca demico Ricreduto; aggiuntivi appreffo alcuni difcorfi del medefimo Arficcio fopra ciafcheduno Intramezzo. In Ferrara per Vittorio Baldini 1614. in 4.ºº L' Arficcio è Ottavio Magnanini.

L'Amaranta Favola Pescatoria di Giovanni Villifranchi. In Venezia per Bernardo Giunti 1610. in 12.00

Egloghe Pescatorie di Bernardino Rota. Stanno con le sue opere Toscane stampate in Venezia dal Giolito nell'anno 1567. in 8.ºº E in Napoli per Giuseppe Cacchi 1572. in 4.ºº

### s. VIII.

### Poeti satirici , e giocofi .

Satire di Lodovico Ariosto. In Venezia presso il Giolico 1560. in 12.º

Sette libri di Satire, di nuovo raccolti per Francesco Sansovino. In Venezia per Niccolò Bevilacqua

1564. in 8.vo

Satire di cinque Poeti illustri, di nuovo raccolte con una lettera del Paterno, dove si discorre della Latina, e della Toscana Satira, e s'infegnano alcuni auvertimenti necessari intorno allo scrivere delle moderne Satire. In Venezia per Giovanni Andrea Valvassori 1565. in 12.º Le raccols Mario degli Andini.

Il primo libro dell' Opere burlesche di Francesco Berni, di Giovanni della Casa, del Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce, e del Firenzuola, ricorretto, e con diligenza ristampato. In Firenze per

Bernardo Giunti 1548. in 8."

--- Il secondo libro delle Opere burlesche di Francesco Berni, del Bino, di Lodovico Martelli, di Mattio Francesi, dell' Aretino, e di diversi autori, nuovamente posto in luce, e con diligenza stampato. In Firenze per Bernardo Giunti 1551. in 8. vo L'autore di questa edizione fil il Lasca, il quale ne fece un' alera con alcune piccole correzioni . In Firenze presso i Giunti 1552. e 1555. in 8. 40

Lezione overo Cicalamento di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri , letta nell' Accademia della Crusca sopra il Sonetto del Berni, che comincia: Pasfere , Beccafichi magri arrosto . In Firenze per Domenico Manzani 1582. in 8."

Lezione di Maestro Niccodemo dalla Pietra al Migliajo sopra il capitolo della Salsiccia del Lasca. In

Firenze per Domenico Manzoni 1606. in 8."

Sonetti del Burchiello, di Antonio Alamanni, e del Risoluto, di nuovo rivisti, e ampliati, con la compagnia del Mantellaccio composta da Lorenzo de Medici , insieme co' Beoni del medesimo . In Firenze presso i Giunti 1552. in 8. vo e 1568. in 8. vo Autore di quella edizione fil il Lasca.

Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate, o Canti Carnascialeschi dal tempo di Lorenzo de Medici sino al 1559. In Firenze 1550, in 8. " Senza nome dello flampatore . Fece questa edizione il Lasca, e dalla pag. 298. alla pag. 398. fil costretto a tagliar le carte in tutti gli esemplari, a istanza di Paolo fratello di Giambatista dell' Ottonajo .

Canzoni, ouvero Mascherate Carnascialesche di Giambatista dell' Ottonajo . In Firenze per Lorenzo Torrentino 1560. in 8."

Stanze del dispregio delle sberrettate, del Lasca. In Firenze per Francesco Dini 1579. in 4.00

La

- La Guerra de' mostri del medesimo . In Firenze per Domenico Manzani 1584. in 4.10 Fu ristampata in Firenze per Antonio Guiducci nel 1612, in 12.º con la Gigantea , e con la Nanca di diverfi .

La Ficheide del P. Siceo ( cioè di Francescomaria Molza ) col comento di Ser Agresto ( Cioè di Annibal Caro ) sopra la prima Ficata . In Baldacco per Barba-

grigia da Bengodi 1539. in 4.00

La prima Parte delle Rime piacevoli di Alessandro Allegri. In Verona per Francesco dalle Donne 1605. in 4.to

- La seconda Parte. In Verona per Bartolommeo

Merla dalle Donne 1607. in 4.00

- La terza Parte . In Firenze per Giovanni Antonio Canco , e Alessandro Groffi 1608. in 4.10

- La quarta Parte . In Verona per Bartolommeo Merla dalle Donne 1613. in 4.00

Rime di Cesare Caporali. In Venezia per Bernardo Giunti 1608. in 12.º

Le medesime con le osservazioni di Carlo Caporali . In Perugia per Bastiano Zecchini 1651. in 12.º La Secchia, Poema eroicomico d'Androvinci Me-

lisone con gli argomenti del Canonico Albertino Barifoni ; aggiuntovi il primo Canto dell' Oceano del medesimo Autore. In Parigi per Tussano di Braj 1622. in 12.º Questo Poema fu in alcuni luoghi corretto dall' autor suo, e ristampato col seguente titolo.

La Secchia rapita, Poema eroicomico di Alessandro Taffoni, con le dichiarazioni di Gaspero Salviani, e col primo Canto dell' Oceano. In Venezia per Jacopo Scaglia 1630. in 12.º

Lo Scherno degli Dei , Poema piacevole di Francesco Bracciolini . In Roma presso il Mascardi 1626.

in 12.º edizione accresciuta .

Bacco in Toscana, Ditirambo di Francesco Redi con le Annotazioni. In Firenze per Piero Matini 1691. in 4.10 edizione terza. Si è posto qui tra le rime piace-

voli. per non esferci altro luogo da porlo.

Il Malmantile racquistato, Poema di Perlone Zipoli (cioè di Lorenzo Lippi) con le note di Puccio Lamoni (cioè di Paolo Minucci) In Firenze alla Condotta 1688. in 4.10

### IX.

#### Poeti Lirici.

Efposizione di Egidio Colonna sopra la Canzone d'amore di Guido Cavalcanti con alcune brevi annodazioni intorno ad essa di Celso Cittadini insseme con la vita, e le Rime di esso Cavalcante. In Siena per Saleesso Marchetti 1602. in 8.ºº

Sposizione di Girolamo Frachetta sopra la Canzone del medesimo . In Venetia presso i Gioliti 1585.

in 4.to

Comento fopra la detta Canzone di Paolo del Rosso. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1568. in 8.ºº

Sonetti, e Canzoni di diversi antichi autori Toscani, raccolte da Bernardo Giunta. In Firenze per gli

eredi di Filippo Giunta 1527. in 8.ºº

Quindici Canzoni di Dante. Vedi nella Classe VIII.
Rime di Francesco Petrarca con l'esposizione
d'Aldo Manuzio. In Venezia presso Aldo 1533. in 8.º

Le medesse con nuove, e brevi dichiarazioni.
In Lione per Gaglielmo Rovillio 1520. in 142. L'e dichiarazioni sono di Antonio Brucioli, con le quali egli sampò il Petrarca in Venezia per Alessandro Brucioli nell'anno 1548. in 8.º

Le medesime corrette da Lodovico Dolce, con alcuni auvertimenti di Giulio Cammillo : In Venezia presso il Giolito 1557, in 12.º E 1559, in 8.ºº

Lc-

Le medesime corrette da Girolamo Ruscelli. In Venezia per Plinio Pietrasanta 1554. in 8.ºº

Le medesime con dichiarazioni non più stampate. In Venezia per Niccolò Bevilacqua 1568. in 12.º

Le medesime con nuove sposizioni. In Lione

presso il Rovillio 1574. in 16.º

Le medesime con l'esposizione di Bernardino Daniello. In Venezia per Giovanni Antonio Niccolini 1541. in 4. "

Le medefime con l'esposizioni di Alessandro Velutello. In Venezia per Domenica Giglio 1522. in 8.º

Le medefime con l'esposizione di Giovanni Andrea Gesualdo. In Venezia per Alessandro Griffio 1581. in 4.º

Le medessae sposte da Lodovico Castelvetto. In Basilea a istanza di Piero de Sedabuoni 1582. in 4.º Queste sono le migliori edizionidelle Rime del Petrarea.

Luoghi difficili del Petrarca dichiarati da Giambatista Castiglione. In Venezia per Giovanni Antonio Nic-

colini 1532. in 8.00

Annotazioni brevisime sopra le Rime di Francesco Petrarca. In Padova per Lorenzo Pasquati 1566. in 4.ºº Senza nome dell' autore, il quale è Marcantonio Mantova Benavide:

Settima Lezione dell'Orfilago fopra un Sonetto del Petrarca. In Firenze 1540. in 8.ºº Senza il nome

dello Stampatore . .

Lezione di Frosino Lapini sopra un Sonetto del Petrarca. In Firenze per Lorenzo Panizzi 1547. in 4.ºº

Due Lezioni di Lucio Oradini fopra due Sonetti del Petrarca. In Firenze per lo Torrentino 1550. in 8.ºº Giovanni Cervoni da Colle fopra un Sonetto del

Petrarca . In Firenze 1550. in 8. Senza il nome dello Stampatore.

Discorso di Pier Caponsacchi Pantaneti Aretino intorno alla Canzone del Petrarca: Vergine bella In FiFirenze per Giorgio Marefcotti 1567. in 4.0

Cinque Lezioni del Cavalier Lionardo Salviati fopra un Sonetto del Petrarca. In Firenze presso i Giunti 1575. in 4.ºº

Lezioni di Giovanni Talentoni fopra il principio del Canzoniero del Petrarca . In Firenze per Filippo

Giunti 1587. in 4.00

Esposizione di Bastiano Erizzo nelle tre Canzoni di Francesco Petrarca, chiamate le tre Sorelle, mandata in luce da Lodovico Dolce. In Venezia per Andrea Arrivabene 1562. in 4.ºº

Esposizione di Angelo Lottini intorno alla Canzone del Petrarca: Vergine bella . In Venezia per

Francesco Franceschi 1595. in 4.00

Nuova spossione del Sonetto del Petrarca, che comincia: In nobil sangue vita umile, e queta; nella quale si dichiara qual sa stata la vera nobiltà di Madonna Laura, per Simone della Barba. In Firenze 1554. in 8.ºº fenza Stampatero.

Parthenodoxa, ouvero espozione della Canzone del Petrarca alla Vergine Madre di Dio, per Celso Cittadini. In Siena per Salvestro Marchetti 1604, in 4.10

Discorso di Ubaldo de Domo sopra la xxII. Canzone del Petrarca. In Perugia per Vincenzio Colombara 1604. in 4."

Ragionamento di Antonmaria Amadi sopra un Sonetto del Petrarca. In Padova per Grazioso Porcac-

cino 1563. in 4.00

Discorso di Gabbriello Chiabrera sopra un Sonetto del Petrarca. In Alessandria per Giovanni Soto 1626. in 4.10

Lettura di Bartolommeo Arnigio sopra un Sonetto del Petrarca. In Brescia 1565. in 8.ºº senza il nome della Stampatore

dello Stampatore.

Lezione di Lodovico Gandino sopra un dubbio, come il Petrarca non lodasse Laura espressamente dal naso. nafo, In Venezia al fegno della Pace 1581. in 8.00

Lezioni ( due ) di Ansaldo Ceba sopra due Sonetti del Petrarca. Stanno tra i suo esercizi accademici stanpati in Genova per Giuseppe Pavoni 1621. in 4.10

Lettura di Francesco Patrizj sopra un Sonetto del Petrarca. Sta nella Città selice del Patrizj, stampata

in Venezia da Giovanni Griffi 1553. in 8."

Lezione di Giovanni Bonifacio fopra un Sonetto del Petrarca. In Revigo per Daniello Biffuccio 1624in 4."

Lezione del medefimo fopra un'altro Sonetto del Petrarca. In Revigo per Daniello Biffuccio 1625.

in 4.ºº
Esposizione di Giulio Cammillo Delminio sopra il primo, e secondo Sonetto del Petrarca. Sta nel to-

mo secondo delle sue Opere.

Lezione di Annibale Rinuccini sopra un Sonetto del Petrarca. Sta fra le sue cinque Lezioni accennate sopra nel §. 1v.

Lezione di Benedetto Varchi sopra un Sonetto del Petrarca. Sta fra le sue Lezioni pag. 318.

Otto Lezioni del medesimo sopra le tre Canzo-

ni degli occhi, Ivi pag. 458. Lezione di Ottavio Magnanimi sopra un Sonetto del Petrarca . Sta fra le sue lezioni Accademiche slampate in Ferrara da Francesco Suzio nel 1639. in 4.º pag. 12.

Lezione di Egidio Menagio sopra il Sonetto VII. del Petrarca. Sta col suo libro intitolato: Historia mulierum philosopharum. Lugduni per Anissonios 1690.

in 8.10

Le tre Fontane di Niccolò Liburnio. Vedi sopra

Ragionamento di Aleffandro degli Uberti . Vedi nel S. 14.

Le-

Lezioni di Giambatista Gelli . Vedi nel §. 1v. Ragionamenti di Girolamo Zoppio . Vedi nel §. 1v. Disea del Petrarca intorno alle opposizioni fattegli dal Castelvetro nel suo Comento della Poetica d'Aristotele. Sta nelle Lezioni dell' Estatico Insenso, cioè di Filippo Massini, slampate in Perugia da Pierjacopo Petrucci nel 1588, in 4.º

Confiderazioni di Aleffandro Taffoni fopra le Rime del Petrarca, col confronto de luoghi de Poeti antichi di varie lingue; aggiuntavi nel fine una feelta delle annotazioni del Muzio rifirette, e parte efaminate. In Modona Der Giulian Caffani 1600. in 8.ºº

Risposte di Giuseppe degli Aromatari alle Considerazioni di Alessandro Tassoni sopra le Rime del Petrarca. In Padova per Orlando Jadra 1611. in 8.ºº

Auvertimenti di Crefcenzio Pepe a Giufeppe degli Aromatari intorno alle Rifipofic date da lui alle Confiderazioni di Aleffandro Taffoni fopra le Rime del Petrarca. Iu Modona per Giulian Caffiani 1611. in 8.ºº N. è autore il Taffoni.

Dialoghi di Falcidio Melampodio in rifposta agli Auvertimenti dati sotto nome di Crescenzio Pepe a Giuseppe degli Aromatori intorno alle Risposte fatte da lui alle Considerazioni di Alessandro Tassoni sopra le Rime del Petrarca. In Venezia per Evangelissa Deuchino 1612, in 8.ºº N°è autore s' Aromatari.

Tenda rosta, risposta di Girolamo Nomisenti a i Dialoghi di Falcidio Melampodio. Ignem gladio ne sodias. In Francfort 1613. in 8.ºº N'è autore il Tussoni, che la stampò in Modona, e ultimamente si ristampata quobe. in Venezia con la medessima data.

Rime di Pietro Bembo tratte dall'esemplare corretto di sua mano. In Venezia presso il Giolito 1558. in 12º impressione quarta.

Rime di tre Poeti illustri, cioè del Bembo, del Casa, del Guidiccione. In Venezia per Francesco Por tongri 1567. in 12.º LetLettura di Benedetto Varchi sopra un Sonetto del

Bembo. Sta fra le sue Lezioni pag.271.

Rime, e prose di Giovanni della Casa. In Veneula per Niccolò Bevilucqua 1554. in 4.10 In questa edizione mancano alcune vime, e il trattato degli Uffici.

Le medesime riscontrate con gli originali . In Firenze per Filippo Giunti 1598. in 8.00 Questa edizione ba di più delle altre l'indice del Galateo.

Le medesime con le Annotazioni di Egidio Menagio. In Parigi per Tommasso Jolli nel Palazzo alla Palma, e allo Scudo d'Ollanda 1667. in 8.10 Le annotazioni sono sopra le Rime solamente, e tra le Prose vi è l'Orazione per muovere i Veneziani a collegarsi col Papa. col Re di Francia, e con gli Svizzeri contra I Imperador Carlo V.

Le Rime del medesimo ( solamente ) sposte da Sertorio Quattromano. In Napoli per Lazzero Scoriggio 1616. in 4.10 Stanno con le opere d' Orazio Marta. Le medefime riscontrate co' migliori originali . e ricorrette da Giambatista Basile. In Napoli per Costantino Vitale 1617. in 8.00

Le medesime sposte per Marcaurelio Severino secondo l'idee d'Ermogene, con la giunta delle sposizioni di Sertorio Quattromani, e di Gregorio Calopre-Se . In Napoli per Antonio Bulifone 1694. in 4.10 E folamente la prima parte, ch' è di Sonetti XXI.

Lezione di Benedetto Varchi sopra il Sonetto della Gelosia di Giovanni della Casa . Sta fra le Lezioni

del Varchi pag.290.

c \* : L

Lezione di Torquato Tasso sopra il sonetto del Cafa, che comincia: Questa vita mortal, che in una, o in due. Sta nella Parte seconda delle Rime , e Profe del Taffo flampate da Aldo in Venezia nel 1583. in 12.º

Paralello di Orazio Marta tra Francesco Petrarca, e Giovanni della Cafa . Sta nelle Rime , e Prose del Marta pag.117.

Rime

Rime di Giangiorgio Trissino. In Vicenza per To-

lommeo Gianicolo 1529. in 4.10

Fiori di Rime di Poeti illustri, raccolti, e ordinati da Girolamo Ruscelli. In Venezia presso il Sessa 1558. in 8.ºº 1569. in 12.º 1586. in 12.º

Rime di Bernardo Tasso, divise in libri cinque.

In Venezia presso il Giolito 1560. in 12.º

Lettura di Jacopo Sasso sopra il Sonetto di Bernardo Tasso. Poiche la parte men persetta, e bella, con una Canzone, e sua sposizione. In Venezia per Jacopo Antonio Somasco 1601. in 4.ºº

Rime di Annibal Caro. In Venezia per Alda Ma-

nuzio 1569. in 4.00

Apologia degli Accademici di Banchi di Roma contra Lodovico Castelvetro da Modena, in forma di uno spaccio di Maestro Pasquino con alcune operette del Pedrella, e del Buratto, di Ser Fedocco in disea della fequente Canzone del Commendatore Annibal Caro, appartenenti tutte all'uso della lingua Toscana, e al vero modo di poetare. In Parma per Set Violen 1558, in 4.º°, e 1573, in 8.º° Ne autore il Caro.

Di Lodovico Castelvetro Ragione di alcune cose segnate nella Canzone di Annibal Caro: Venite all'ombra de'gran Gigli d'oro. In Venezia per Andrea Arrivabene 1563. in 8.ºº E con l'Apologia degli Accademici di Banchi. In Parma per Set Viotto 1575. in 8.ºº E senza nome d'autore, anno, e luoga, (che però è Vienna d'Austria) in 4.ºº

Discorso di Girolamo Zoppio intorno ad alcune opposizioni di Lodovico Castelvetro alla Canzone de Gigli d'oro composta da Annibal Caro in lode della Real Casa di Francia. Sta con le Rime, e Profe di esflo Zoppio.

L'Ercolano di Benedetto Varchi . Vedi nella. Classe I.

Rime, e Prose di Girolamo Zoppio. In Bologna per Alessandro Benacci 1567. in 8.00

Rime;

Rime, e Profe di Antonio Minturno. In Venezia per Francesco Rampazzetto 1559. in 8.00

Rime di Luca Contile con discorsi, e argomenti di Francesco Patrizi, e di Antonio Borghesi. In Venezia per Francesco Sansovino 1560. in 8.ºº

Rime di Bernardo Cappello . In Venezia per li

Guerra 1560. in 4.10

Opere d'amore di Antonio Tebaldeo. In Venezia per Niccolò d'Arissotele, detto Zoppino 1534. in 8.ºº

Opere di Serafino Aquilano. In Venezia per Giovanni Andrea Valvassore 1539. in 8.00, e per Agostino Bindoni 1550. in 8.00

Opere di Lodovico Martelli. In Firenze per Ber-

nardo Giunti 1548. in 8.00

Opere di Girolamo Benivieni con una Canzona dell'amor celefte, e divino, col comento del Conte Giovanni Pico Mirandolano. In Venezia per Niccolò Zoppino 1522. in 8.ºº

La Bellamano, Rime diverse di Giusto de Conti pubblicate da Jacopo Corbinelli. In Parigi per Mameta Pacinoto 1595, in 12.º

Poesse volgari di Lorenzo de Medici col comento del medesimo sopra alcuni suoi Sonetti . In Venezia presso Aldo 1554 in 8.ºº

Rime di Jacopo Marmitta . In Parma per Set Viotto 1564 in 4.10

Rime di Berardino Rota. In Napoli per Giuseppe Cacchj 1572. in 4.ºº co' versi latini, edizione terza.

Rime di Celio Magno, e di Orfatto Giustiniano. In Venezia per Andrea Muschio. 1600. in 4.ºº

— Deus Canzone spirituale di Celio Magno, con un discorso sopra di quella di Ottavio Menini, un Comento di Valerio Marcellini, e due Lezioni di Teodoro Angelucci. In Venezia per Domenio Farri 1597 in 4.º — Poesse di Gabbriello Chiabrera. In Genova per

Giuseppe Pavoni 1605, tomi trè in 8.70

DELLA ELOQUENZA

Altre del medesimo. In Genova presso il Pavoni 1600. in 12.°

Altre raccolte da Piergirolamo Gentile . In Venezia presso il Combi 1605., e 1610. tomi tre in 12.º Altre. In Firenze per Zanobi Pignoni 1627. tomi tre in 12.º

Poesse liriche diverse del medesimo. In Firenze per Francesco Livi 1674. in 12.º

Rime, e Prose di Torquato Tasso Parte prima. In Venezia presso Aldo 1583. in 12.º E in Ferrara per Giulio Vafalini 1589. in 12.º

Parte seconda . In Venezia presso Aldo 1583. in 12.º E in Ferrara per Giulio Vasalini 1589. in 12.º

Parte terza. In Ferrara per Giulio Va falini 1589. in 12.°

Parte quarta . In Ferrara per Giulio Vafalini 1589. in 12.°

Gioje di Rime, e Prose del medesimo per ordine dell'altre sue opere, quinta, e sesta parte. In Venezia a istanza di Giulio Vasalini 1587. in 12.º

-Rime nuove del medesimo composte in Roma. In Ferrara presso il Vasalini 1589. in 12.º

Opere non più stampate del medesimo, raccolte . pubblicate da Marcantonio Foppa . In Roma per Jacopo Dragondelli 1666. in 4.10 volumi tre .

Rime di diversi nobili Poeti Toscani raccolte da Dionigi Atanagi . In Venezia per Lodovico Avanzi 1566. tomi due in 8.00

Rime scelte di nuovo corrette, e ristampate (da Lodovico Dolce) In Venezia presso il Giolito 1565. tomi due in 12,0

### 6. X.

## Poesie di vario argomento:

La Fisica di Paolo del Rosso in terza rima, pubblicata da Jacopo Corbinelli, con le annotazioni del memedesimo. In Parigi per Pietro Voirrier 1578. in 8.00

Le Sette Giornate del Mondo creato, di Torquato Tasso. In Viterbo per Girolamo Discepoli 1607. in 8.ºº

Stanze di diversi illustri Poeti nuovamente raccolte da Lodovico Dolce a comodo, e utile degli studiosi della lingua Toscana. In Venezia presso il Giolito 1556. in 8.ºº

La feconda Parte delle Stanze di diversi autori. In Venezia presso il Giolito 1572. in 8.ºº Le raccolse Antonio Terminio.

Scelta di Stanze di diversi autori Toscani raccolte da Agostin Ferentillo. In Venezia presso i Giunti 1572.

in 12.º tomo primo folamente.

Lagrime di San Pietro, cavate dal suo proprio originale, Poema sacro, ed eroico di Luigi Tanssillo, con gli argomenti, e l'allegorie di Lucrezia Marinella, con un discorso di Tommaso Costo, e con una Canzone del medessimo Tanssillo a Paolo IV. In Venezia per Barezza Barezzi. 1606. in 4.ºº

La Coltivazione di Luigi Alamanni, e le Api di Giovanni Rucellai con la giunta degli epigrammi del medelimo Alamanni, e di alcune brevi annotazioni (opra le Api (di Roberto Titi). In Firenze per Filippo

Giunti 1590. in 8.10

La Caccia di Erafmo di Valvasone con le annotazioni di Olimpio Marcucci. In Venezia per Francesa Bolzetta 1612. in 8.ºº E anche in Bergamo per Comin Ventura in 8.ºº

Poemetti di Gabbriello Chiabrera. In Firenze per

Filippo Giunti 1598. in 4.10

"Ci sono moltissmi altri Poeti, particolarmente moderni, e anche viventi: ma non avendo noi preso à contargli tutti, crediamo di aver sodissatto al nostro sine con l'averne suggeriti alcuni, tenuti per principali nel genere loro. Perche pol Filalia non solamente ha prodetti in ogni tempo numerossismi vomini illustri in tutte le 126 lettere , e scienze ; ma perche anche nel sesso donne seo si sono veduti fiorire i medesimi pregi con maraviglia di tutti, siccome, quando ogni altra cosa mancasse, ne può far fede il libro stampato in Venezia dal Giolito nel 1549. in 8. " intitolato : Lettere di molte valorose Donne, nelle quali chiaramente appare non effer nè di eloquenza, nè di dottrina agli vomini inferiori; perciò noi porrem qui alcune Donne delle più celebri nelle bell' arti, e particolarmente nella Poesia, oltre a Maddalena Campiglia, di cui si è fatta menzione sopranel S. vI.

### S. XI.

# Poesie di Donne illustri .

Rime di Vittoria Colonna, Marchesa di Pescara corrette da Lodovico Dolce . In Venezia presso il Giolite 1552. in 12.º

Le medesime con l'esposizione di Rinaldo Corso nuovamente mandate in luce da Girolamo Ruscelli. In Venezia per li Seffa 1558. in 8.00

Rime di Tullia d' Aragona. In Venezia presso il Giolito 1547. in 8. E in Napoli per Antonio Bulifone

1693. in 12.0

Rime di Veronica Gambara, di Lucrezia Marinella, e d'Isabella Morra In Napoli per Antonio Buli-

fon 1693. in 12.0

Rime di Laura Terracina . In Venezia presso il Giolito 1550. in 12.º E in Napoli presso il Bulison 1692. in 12.º

Le Seste Rime della medesima rivedute, e stantpate con altri nuovi Sonetti. In Napoli per Raimondo Amato 1560. in 8.00

Opere Toscane di Laura Battiserri. In Firenze per li Giunti 1560. in 4.ºº libro primo folamente. I sette Salmi tradotti dalla medesima in lingua Toscana . In Firenze per li Giunti 1570. in 4."

Lettere di Chiara Matraini Lucchefe con la prima e feconda parte delle fue Rime. In Lucca per Vincenzio Bufdrago 1595. in 8.ºº E in Venezia per Niccolò Moretti 1597. in 4.ºº

Fiorirono fra le altre nel medefimo tempo anche trene Signora di Spilimbergo, e Bearrice Signora di Dorimbergo, ammirate, e celebrate da tutti i più chiari ingegni di quell' etd con varii companimenti, che si vecomo insimen ratcolt in due diversi volumi.

#### S. XII.

### Poeti Greci volgarizzati.

L'Iliade d'Omero tradotta in lingua Italiana da Paolo Badessa. In Padova per Graziosa Percaccino 1564in 4.10

La medesima tradotta in ottava rima da Bernardino Leo. In Roma per Bartolommeo Tofo 1573. in 12.º

L'Odissa del medesimo tradotta in volgar Fiorentino da Girolamo Baccelli. In Firenze presso il Ser-

martelli 1582. in 8,10

Ulisse tratto dall'Odissea di Omero, e ridotto in ottava rima per Lodovico Dolce. In Venezia presso

il Giolito 1573 in 4.10

La Battaglia de' Topi, e delle Rane, cavata da Omero per lo medesimo. Sta ivi dopo il Canto xx.

L'Ecuba Tragedia di Euripide tradotta in lingua volgare da Giambatista Gelli in 8. Senza luoga, e anno.

L'Ajace Flagellifero Tragedia di Sofocle tradotta di latino in volgare da Girolamo Giustiniano Genovese. In Venezia per Lucio Spineda 1603. in 8.ºº

Edipo il Coloneo Tragedia del medesimo tradotta dallo stesso Giustiniano. In Venezia per Antonia Pinelli 1611. in 12.º

Edipo il Tiranno Tragedia del medefimo tradotta dalla Greca nella Toscana lingua da Pietro An-

ge-

geli Bargeo. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1580 in 8.ºº

Il medesimo tradotto da Orsatto Giustiniano Patrizio Veneto. In Venezia per Francesco Ziletti 1585. in 4.10

Il medesimo col titolo di Edipo Rè, tradotto da Girolamo Giustiniano Genovese. In Venezia per Bastian Combi. 1610. in 12.º

Elettra Tragedia del medesimo Sosocle, fatta volgare da Erasmo di Valvasone. In Venezia presso i Guerra 1588. in 8.ºº

Le Commedie d'Aristofane tradotte di Greco nella lingua comune d'Italia da Bartolommeo; e Pietro Rostini da Pratalboino. In Venezia per Vincenzio Valgrifi 1545. in 8.ºº

Idillio xxix. di Teocrito fipra il Cignale, che uetife Adone, tradotto in versi volgari da Niccolò degli Oddi. Sta ne' comentarj di Giovanni Tuillio agli emblemi dell' Alciato Jampati in Padora da Paolo Frambotto 1661. in 4.ºº pag.542. veo ditesi avergii tradotti tutti.

Anacreonte Poeta Greco tradotto in verso Toscano da Bartolommeo Corsini. In Parigi 1672. in 12.º senza stampatore.

Le Poesse del medesimo tradotte in verso Toscano, e d'annotazioni illustrate dall' Abate Regner. In Parigi per Giambatista Coignard 1695, in 8.ºº

Ode di Pindaro tradotte in parafrafi , e in rima Tofcana , e dichiarate con offervazioni , e confondi d'alcuni luoghi imitati , e tocchi da Orazio , per Alefandro Adimari. In Pifa per Frrncesco Tanagli 1631: in 4.ºº

### S. XIII.

## Poeti Latini volgarizzati.

L'Encide di Virgilio tradotta da Annibal Caro. In Venezia per Bernardo Giunti 1581. in 4.10

L'Enei-

L'Eneide in Toscano del Cavalier Cerretani . In Firenze per Lorenzo Torrentino 1560. in 4.10 in ottava rima.

I primi quattro libri dell' Encide tradotti da Girolamo Zoppio con alcune annotazioni nel fine di ciaschedun libro . In Bologna per Alessandro Benacci

1558. in 4.10

Opere di Virgilio da diversi autori tradotte in versi sciolti, e raccolte da Lodovico Domenichi . In Venezia per Onofrio Farri 1550. in 8.00

Il Moreto di Virgilio tradotto in versi volgari sciolti per Alberto Lollio. In Venezia presso il Giolito

1548. in 8."

Le Metamorfofi di Ovidio ridotte da Giovanni Andrea dell'Anguillara in ottava rima con le Annotazioni di Giuseppe Orologi , e gli argomenti , e le postille di Francesco Turchi. In Venezia per Bernardo Giunti 1584. in 4.10

Ovidio de'rimedi contra l'amore, fatto volgare, e ridotto in ottava rima da Agnolo Ingegneri . In Avignone presso Pier Rosso 1576. in 4.º E in Bergamo

per Comin Ventura 1604. in 4.10

L'Epistole d'Ovidio tradotte in versi sciolti da Remigio Fiorentino. In Venezia presso il Giolito 1560. in 12°

Le medesime tradotta in terza rima da Cammillo Cammilli con gli argomenti al principio di ciafcuna . In Venezia presso il Ciotti 1587. in 12.º

La Poetica d'Orazio tradotta da Lodovico Dolce. In Venezia per Francesco Bindone 1535. in 8.70

La medesima tradotta in ottava rima da Scipione Ponzo, con la Sposizione de'luoghi più oscuri. In Napeli per Gianjacopo Carlino 1610. in 4.00

La medefima tradotta da Lodovico Leporeo. In Roma per Francesco Corbelletti 1630. in 8.00

I dilettevoli Sermoni, altrimenti Satire, ele morali

rali epistole di Orazio insieme con la Poetica, ridotte da Lodovico Dolce dal Poema latino in versi sciolti volgari &c. In Venezia presso il Giolito 1549, in 8.ºº

Parafrasi di Lodovico Dolce della sessa Satira di Giovenale, nella quale si ragiona delle miserie degli uomini ammogliati &c. e l' Episalamio di Catullo nelle nozze di Peleo, e di Teti tradotto in verso siolotto dal medessimo. In Venezia per Carzio Navo 1538. in 8.ºº

Le oscurissime Satire di Persio con la chiarissima sposizione di Gio. Antonio Vallone, Gr. In Napoli per Giuseppe Cacchi 1576. in 8.ºº

Persio tradotto in verso sciolto, e dichiarato da Francesco Stelluti. In Roma per Jacopo Mascardi 1630. in 4. 10

L'Anstrione Commedia di Plauto tradotto di latino in volgare da Pandolfo Collenuccio. In Venezia per Nitcolò Zoppino 1520. in 8.ºº in terza rima.

L'Afinaria Commedia del medefino tradotta di latino in volgare in terza rima. In Venezia per Bencio da Lecco 1528. in 8.ºº Jenza nome del traduttore.

La Casina Commedia del medesimo tradotta di latino in volgare da Girolamo Berardo. In Venezia per Niccolò Zoppino 1530, in 8.ºº in terza rima.

La Muftellaria Commedia del medefimo, tradotta di latino in volgare da Girolamo Berardo. In Venezia per Niccolò Zoppino 1330. in 8.ºº In terza rima.

I Menecmi Commedia del medefimo tradotta in lingua volgare. In Venezia per Niccolò Zoppino 1330. in 8.ºº In terza rima, Jenza nome del traduttore.

Il Penolo Commedia del medessimo tradotta nella comune lingua. In Venezia per Niccolò Zoppino 1532. in 8, o senza nome del traduttore.

Le Commedie di Terenzio, tradotte in lingua Tofeana da Cristosoro, Rosario. In Roma per Zannetti 1612. in 12.º

Gli Adelfi Commedia del medefimo tradotta da

Alberto Lollio. In Venezia presso il Giolito 1554. in 12.º L' Andria, e l' Eunuco Commedie del medefimo tradotte in verso sdrucciolo da Giovanni Giustiniani da Candia . In Venezia per France [co d' Afola 1544. in 8."

La Tebaide di Stazio tradotta in ottava rima da Erasmo di Valvasone. In Venezia per Francesco Fran-

ceschi 1570. in 4.00

La medelima tradotta in ottava rima da Giacinto Nini . In Roma 1630. in 8.00 fenza flampatore . Le Tragedie di Seneca tradotte da Lodovico Dol-

ce . In Venezia per li Sessa 1560. in 12.º Le medesime tradotte da Ettore Nini . In Vene-

zia per Marco Ginami 1622. in 8.00

Il Ratto di Proferpina di Claudiano in ottava rima ridotto da Giandomenico Bevilacqua con gli argomenti, e l'allegorie di Antonio Cingule. In Palermo per

Gianfrance co Carrera 1585. in 4.10

\_\_\_\_Il Rapimento di Proferpina di Claudiano , tradotto in volgar Toscano Sanese da Marcantonio Cinuzzi. In Venezia presso i Franceschi 1608. in 12.º - Traduzione, e considerazioni della Fenice di Claudiano per Ignazio Bracci. In Macerata presso Pier Salvioni 1622. in 8.70

Lucano delle Guerre civili tradotto in verso sciolto da Giulio Morigi. In Ravenna per Francesco Tebai-

dini 1587. in 4.10

\_\_\_\_ Il medefimo tradotto in verso sciolto da Paolo Abriani . In Venezia per Giambatista Catani 1668. in 8.00

Del parto della Vergine del Sannazaro libri tre tradotti in versi Toscani da Giovanni Giolito de' Ferrari. In Venezia presso i Gioliti 1588. in 4.10 Di queste medesime opere si trovano altre traduzioni, benchè noi abbiamo scelte le suddette solamente .

# Classe Ottava.

## Profatori diverfi .

I L Decamerone di Giovanni Boccaccio nuovamente corretto, e con diligenza stampato. In Firenze per gli eredi di Filippo Giunta 1527. in 4.º edizione ravissima.

Il medesimo nuovamente stampato, e ricorretto da Lodovico Dolce con la dichiarazione di tutti i vocaboli, detti, proverbj, e modi di dire, &c. In Vene-

zia per Curzio Navo 1541. in 4.10

Il medesmo nuovamente stampato, e ricorretto da Antonio Brucioli con la dichiarazione di tutti i vo-caboli, &c. In Venezio presso il Giolito 1542. in 4.ºº

Il medefimo di nuovo emendato secondo gli antichi esemplari per giudicio, e diligenza di più autori con la diversità di molti testi posta per ordine, éro. (per Francesco Sansovino). In Venezia presso il Giolito 1546. in 4.100

il medesimo nuovamente alla sua vera lezione ridotto con allegorie, annotazioni, tavole, e un indice di Lodovico Dolce. In Venezia presso il Giolito 1552. in 4.ºº

Il medefino alla sua intera lezione non meno nella scrittura, che nelle parole ridotto per Girolamo Ruscelli con le dichiarazioni, annotazioni, e auvertimenti del medessimo, cre. In Venezia per Vincenzio Valgrisi 1526. in 4.ºº e 1557. in 4.ºº

Il medesimo con le annotazioni tratte dalle Profe del Bembo. In Lione per Guglielmo Rovillio 1555.

in 12.°

Il medesimo siccome lo diedero alle stampe i Signori Giunti l'anno 1527. In Amsterdamo 1665, in 8.ºº senza stampatore. — Il medefimo ricoretto in Roma, ed emendato fecondo l' ordine del facro Concilio di Trento, e rificontrato in Firenze con tefti antichi, e alla fia vera lezione ridotto da' Deputati di loro Altezze Sereniffime. In Firenze nella fiamperia de' Giunti 1573, in 4.10 — Il medefimo di nuovo riftampato, e rifcontrato in Firenze con tefti antichi, e alla fia vera lezione ridotto dal Cavalier Lionardo Salviati, deputato dal Serenifimo Granduca di Tofcana. In Firenze nella fiamperia de' Giunti 1582. in 4.10

Il Corbaccio del medefimo (con le note di Jacopo Corbinelli . ) In Parigi per Federico Morello 1569, in 8.ºº

Vien detto anche il Laberinto d'amare.

Il medesimo novellamente stampato, e con riscontri di testi a penna alla sua vera lezione ridotto, In Firenze per Filippo Giunti 1594. in 8.ºº

La Fiammetta del medefinio di nuovo ristampata, e riveduta con ogni diligenza con testi a penna, con postille in margine. In Firenze per Filippo Giunti

1594. in 8.10

Il Filocolo del medefimo di nuovo riveduto, ricorretto, e alla fua vera lezione ridotto con testi a penna. In Firenze per Filippo Giunti 1594. in 8.ºº Vien detto anche il Filocopo.

L'Urbano del medesimo. In Firenze per Filippa

Giunti 1598. in 8."

Prose antiche di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, e di molti altri nobili, e virtuosi ingegni. In Firenze presso il Doni 1547. in 4.ºº Le raccolse il Doni.

Tre discorsi di Girolamo Ruscelli a Lodovico Dolce, l'uno intorno al Decamerone del Boccaccio, l'altro all'Ofiervazioni della lingua volgare, e il terzo alla traduzione d'Ovidio. In Venezia per Plinio Pietra fanta 1553. in 4.60

Annotazioni, e discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron di Giovanni Boccaccio satte dai Deputati



da loro Altezze Serenissime sopra la correzione di esso Boccaccio stampato l'anno 1573. In Firenze nella stamperia de Giunti 1574. in 4.º I Deputati surono Vincenzio Borgbini, Bastiano Antinori, e Piersfrancesco Cambi.

Degli Auvertimenti della lingua sopra il Decamerone volume primo del Cavalier Lionardo Salviati, divisio in libri tre. In Venezia presso i Guerra 1584. in 4:0 — Del secondo volume libri due. In Firenze nella

Ramperia de' Giunti 1586. in 4.00

Il Capece, ouvero le riprensoni, Dialogo di Pierantonio Corsuto, nel quale si riprovano molti degli Auvertimenti del Cavalier Lionardo Salviati, ch'ei sa sopra la volgar lingua, &c. In Napoli per Jacopo Carlino 1592: in 4.10

Le tre Fontane di Niccolò Liburnio . Vedi nella

Classe VII. §. 1v.

Ragionamento di Alessandro degli Uberti . Ivi .

Vita di Dante Alighieri , composta da Giovanni Boccaccio. In Roma per Francesco Priscianese 1544. in 8.ºº — La vita nuova di Dante Alighieri con xv. Canzoni del medesimo, e la vita di esso Dante seritta da Giovanni Boccaccio. In Firenze per Bartolemmeo Sermarielli 1576. in 8.ºº In amendue quesse e dizioni della vita di Dante ci sono delle varietà, e nella seconda manca ciò che è nella prima intorno al libro della Monarchia.

L'Amoroso Convivio di Dante . In Venezia per Niccold Zoppino 1529. in 8.ºº Ed emendato . In Venezia

preso il Sessa 1531. in 8.00

Vite di Dante, e del Petrarea scritte da Lionardo Aretino. In Firenze all' insegna della Stella 1672. in 12.º Il Tesoro di Brunetto Latini. In Venezia presso il

Seffa 1533. in 8.00

Libro d'novelle, e di bel parlar gentile, nel quale fi contengono cento novelle altra volta date fuori da Carlo Gualteruzzi, di nuovo ricorrette, con la giunta di quattro altre nel fine, e con una dichiarazione d'alcune delle voci più antiche. In Firenze presso i Giunti

Gli Asolani di Pietro Bembo . In Venezia presso Aldo 1505, in 4.º E in Firenze per Filippo Giunti 1515, in 3.º E con gli argomenti , e le postille di Tommaso Porcacchi. In Venezia per Fabio Zoppini 1584-in 12.º

Novelle del Bandello . In Lucca presso il Busdrago

1554. tomi tre in 4.0 edizione intera.

Gli Ecatommiti di Giambatista Giraldi Cintio. In Monteregale per Lionardo Torrentino 1565. tomi due in 8.ºº E in Venezia per Girolamo Scotto 1566. tomi due in 4.ºº

Prose di Agnolo Firenzuola. In Firenze per Bernardo Gianti 1548. in 8.ºº E per Lorenzo Torrentino 1552. in 8.ºº E per li Gianti 1562. in 8.ºº Queste edizioni sono le migliori.

Dialoghi di Sperone Speroni di nuovo ricorretti, e accresciuti con l'Apologia. In Venezia per Roberto Me-

jett1 1595 in 4.10

Lezioni di Benedetto Varchi sopra diverse materie poetiche, e silosofiche, raccolte nuovamente, e la maggior parte non più date in luce. In Firenze per Filippo Giunti 1590, in 4.10

Opere di Giulio Cammillo Delminio. In Venezia per Domenico Farri 1579. in 12. Epresso i Gioliti 1581.

tomi due , volume uno in 12.0

Dialogo de Giuochi, che nelle vegghie Sanesi si usano di sare, del Materiale Intronato. In Siena per Luca Bonetti 1572. in 4.ºº E in Venezia per Alessando Gardane 1581. in 8.ºº Nº è autore Girolamo Bargagli.

Discorsi di Alessandro Sardo. In Venezia presso il

Giolito 1586, in 8,10

Lezioni dell' Estatico Insensato recitate da lui pubblicamente nell' Accademia degl' Insensati di Perugia. In Perugia presso Perifacopo Petrucci 1588. in 4.º N' è autore Filippo Massini.

ProProfe del Cafa, del Marta, e del Taffo. Vedì,

nella. Classe VII. §. 1x.

Opuscoli di scipione Ammirato. In Firenze per Amador Massi, e Lorenzo Landi 1640, tomo primo in 4.10

- Tomo secondo. In Firenze per Amador Massi,

&c. 1637. in 4.10

-- Tomo terzo. In Firenze presso il Massi, &c. 1642. in 4.10

Ragguagli di Parnaso di Trajano Boccalini. In Venezia per Giovanni Guerigli 1624. e 1630. tomi due in 4.10 E in Amsterdam per Giovanni Placu 1669. tomi due in 12.º Vedi nella Claffe V.

# Classe Nona.

Storie .

S. I.

# Storici Italiani

Storia d' Italia di Francesco Guicciardini Genuluomo Fiorentino (libri xvi.) In Firenze per Lorenzo Torrentino 1561. in foglio. E tomi due in 8.vo

La medesima nuovamente ristampata, con l'indice, co' fommari, e con le annotazioni in margine fatte da Remigio Fiorentino . In Venezia per Niccolò Bevilacqua 1563. in 4. In queste edizioni, la prima delle quali è la più bella di tutte, mancano gli ultimi quattro libri, che perd sono stampati a parte in Venezia per Gabbriello Giolito 1564. in 4.to E in Parma per Set Viotto in 4.0 nel medesimo anno .

La medesima (con gli ultimi quattro libri) dove si descrivono tutte le cose seguite dall' anno 1494. sino al 1522. riscontrate da Remigio Fiorentino con tutti gl' Istorici, che hanno trattato del medesimo, e-posti in

mar -

margine i luoghi degni di esser notati; con tre tavole, co' sommarj, e con la vita dell' Autore. In Venezia per

Gabbriello Giolito 1569. in 4.10 grande .

La medessima (con gli ultimi quattro libri) nuovamente riscontrata con tutti gli altri Islorici, e autori, che delle stesse cabbiano scritto, e ornata in margine con le annotazioni de' riscontri fatti da Tommaso Porcacchi. Con un giudicio del medessimo per discoprire tutte le bellezze di questa Isloria, e una raccolta di tutte le sentenze sparse per l'opera, e con due tavole, Ore. In Venezia per Giorgio Angelieri 1, 374, in 4.ºº

La medefima riveduta, e corretta da Francefco Sansovino con la giunta de quattro ultimi libri, e con le Considerazioni di Giambatista Leoni. Presso Jacopo Stoer 1636. in 4.º E tomi due in 8.ºº fenza luggo, che perd è Ginevra. Edizione intera, ma in carta vile.

Considerazioni Civili sopra l'Istorie di Francesco Guicciardini, e d'altri Istorici, trattate per modo di discorso da Remigio Fiorentino. In Venezia per Damian

Zenaro 1582. in 4.10

Considerazioni di Giambatista Leoni sopra l'Istoria d'Italia di Francesco Guicciardini. In Venezia per Giambatista Ciotti 1600. in 4.ºº edizione accresciuta.

Istoria de' suoi tempi di Giambatista Adriani Gentiluomo Fiorentino divisa in libri xx11. In Firenze nella

Ramperia de' Giunti 1583. in fogl.

Istoria Veneziana di Paolo Paruta, divisa in due parti. In Venezia per Domenico Niccolini 1605. in 4.º e per gli eredi di Tommaso Giunti, e Francesco Baba 1645. in 4.º

Della Guerra di Flandra descritta dal Cardinal Bentivoglio parte prima con la giunta del nono, e decimo libro. In Colonia 1633. in 4.10 senza slampatore.

Parte seconda . In Colonia 1636. in 4.º senza sampatore .

Parte terza . In Colonia 1639. in 4.ºº Senza Stam-

patore . E anche in 8. " E in Parigi in foglio .

Istoria delle Guerre Civili di Francia di Enrico Caterino Davila. In Venezia per Paolo Baglioni 1638. in 4.º Ein Parigi nella significa Acade 1644. tomi due in soglio grande. Dopo quesse Storie, che sono servite secondo i precetti, vengeno le seguenti, molte delle quali sono piuttos di Annali.

Horia antica di Ricordano Malespini Gentiluomo Fiorentino dall'edificazione di Firenze sino all'anno 1281. con la giunta di Giachetto suo nipote dal detto anno sino al 1286. In Firenze presso i Giunti 1568.

in 4.to

Storia di Giovanni Villani Cittadino Fiorentino nuovamente corretta, e alla sua vera lezione ridotta col riscontro di testi antichi. In Firenze presso i Giunti 1587. in 4.ºº

Thorie di Matteo Villani, che continua quella di Giovanni fuo fratello con la giunta di Filippo fuo figliuolo, che arrivano fino all'anno 1364, nuovamente ricorrette, e riftampate. In Firenze presso i Giunti 1881, in 4.º

Diario de' successi feguiti in Italia, particolarmente in Firenze dall'anno 1498. sino al 1522. scritto da Biagio Buonaccorsi, con la vita di Lorenzo de' Medici il vecchio, scritta da Niccolò Valori. In Firenze per li Giunti 1568. in 4.ºº

Istoria delle cose auvenute in Toscana dall'anno 1330. sino al 1348. scritta per autore, che ne'nedemini tempi visse; cioè Istorie Pistolesi). In Firenze presso i Giunti 1478. in 4.10

Istoria dell' Europa di Pierfrancesco Giambullari. In Venezia per Francesco Sanese 1566, in 4.ºº

Isto-

Iltorie del Mondo di Giovanni Tarcagnota, le quali contengono quanto dal principio del Mondo è fucceffo fino all'anno 1513. In Venezia presso i Giunti 1592. in 4.1º parte prima.

Parte seconda. In Venezia presso i Giunti 1585.

Volume secondo della parte prima . In Venezia presso i Giunti 1592. in 4.60

Parte terza aggiunta da Mambrino Roseo a Giovanni Tarcagnota. In Venezia presso i Giunti 1598. in 4.10

Volume secondo della terza parte delle Istorie di Mambrino Rosco, con la giunta di Bartolommeo Dionigi sino all'anno 1583. In Venezia presso i Giunti. 1585. in 4.ºº

Descrizione di tutta Italia di Leandro Alberti Bolognese. In Bologna per Anschmo Giaccarelli 1550. in foglio. E In Venezia per Giammaria Bonelli 1553. in 4.10

Navigazioni, e Viaggi raccolti da Giambatista Ramusio. In Venezia presso i Giunti 1588. tomi tre in foglio. Edizione quarta.

Annali della Repubblica di Genova di Agostino Giustiniano Vescovo di Nebio. In Genova per Antonio Bellono 1537. in foglio.

Ristretto delle Istorie Genovesi di Paolo Interiano. In Lucca per lo Busarago 1551. in 4.10

Istoria di Milano volgarmente scritta da Bernardino Corio. In Venezia per Giammaria Bonelli 1554in 4. Econ un sommario di Tommaso Porcacchi. In Venezia per Giorgio Cavalli 1565. in 4. Venezia per Giorgio Cavalli 1565.

Istoria di Bologna di Cherubino Ghirardacci. In Bologna per Giovanni Rossi 1596. In foglio. Partesprima.

Parte seconda dall'anno 1321. sino al 1425. In
Bologna per Jacopo Monti 1669. in soglio.

Istoria di Bologna di Pompeo Vizzani libri diece. In Bologna presso il Rossi 1602, in 4.10

— I due ultimi libri. Ivi presse il Ross 1608. in 4.º Iftoria del Regno di Napoli di Angelo di Costan-20. Nell' Aquila per Giuseppe Cacchio 1581. in soglio. edizione accresciutu.

Istoria Siciliana raccolta da Giuseppe Buonfiglio Costanzo. In Venezia per Bonifacio Ciera 1604. in 4.ºº Storie di Firenze di Jacopo Nardi dal 1494. sino al 1531. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1584.

al 1531. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 15:

Istorie Fiorentine di Scipione Ammirato con le giunte di Scipione Ammirato il giovane. In Firenze per Amador Massi 1647, parte prima tomi due in soglio.

Parte seconda. In Firenze per lo Massi 1641. in foglio. Sono in tutto libri xxxv. e arrivano sino all' anno 1574.

— Albero, e Storia della famiglia de' Conti Guidi

— Albero, e Storia della ramigia de Conti Guine di Scipione Ammirato il giovane · In Firenze per Amador Massi 1650. in foglio. Edizione scene ficunta accresciuta.

— Delle samiglie nobili Fiorentine. In Firenze pres-

Delle famiglie nobili Florentine. In Firenze prejfo i Giunti 1615. in foglio. Parte prima folamente.

— Delle famiglie nobili Napoletane. In Firenze
per Giorgio Marescotti 1580. in foglio. Parte prima

folamente.

Istoria di Orlando Malavolti de' satti, e delle guerre de' Sanesi così esterne, come civili dall' origine della lor Città sino al 1555. In Venezia per Salvesiro Marebetti 1599. in 4.ºº

Istorie di Spoleti di Bernardino de' Conti di Campello. In Spoleti per Giandomenico Ricci 1672. in 4.ºº

tomo primo folamente.

Îstoria di Verona di Girolamo dalla Corte. In Verona per Girolamo Discepolo 1596. tomi due in 4.10 Istoria Trivigiana di Giovanni Bonifacio divisa in dodici libri . In Trevigi per Domenico Amici 1591. in 4.10

Istoria della Città di Parma di Bonaventura Angeli Ferrarese. In Parma per Set Viotto 1591. in 4.10

Istoria de Principi d'Este di Giambatista Pigna.

In Ferrara per Francesco Rossi 1570. in foglio.

Raccolto isforico della fondazione di Rimino, e dell'origine, e vite de Malatesti distinto in quindici libri da Cesare Clementini . In Rimino per la Simbeni 1617. e 1627. tomi due in 4.10

Thoria de'fatti di Cesare Maggi da Napoli, dove fi contengono tutte le Guerre succedute nel suo tempo in Lombardia, e in altre parti d'Italia, e suor d'Italia, raccolta da Luca Contile. In Pavia per Girolamo Bartili 1564. il 8.ºº

Istoria di Girolamo Muzio de' satti di Federigo di Monteseltro Duca d'Urbino. In Venezia per Giambatissa Ciotti 1605, in 4.ºº

Vita di Francescomaria di Monteseltro della Rovere IV. Duca d'Urbino descritta da Giambatista Leoni. In Venezia presso il Ciotti 1605. in 4.10

Vite di cinque Uomini illustri , Farinata degli Uberti , Duca d' Atene , Salvestro Medici , Cosimo Medici il più vecchio , e Francesco Valori , scritte da Silvano Razzi . In Firenze presso i Giunti 1602. in 4.10

Le Azioni di Castruccio Castracane degli Antelminelli Signore di Lucca con la genealogia della samiglia, estratte dalla nuova descrizione d'Italia, di Aldo Manucci. In Roma per gli eredi di Giovanni Gigliatti 1590. in 4.ºº

Trattato di Domenico Mellini dell'origine, fatti, costumi, e lodi di Matelda la gran Contessa d'Italia.

In Firenze per Filippo Giunti 1589. in 4."

Lettera Apologetica di Domenico Mellini indifesa di alcune cose già scritte da lui, e appartenenti alla Contessa Matelda, la Grande d'Italia, riprese da Benedetto Luchini . In Firenze per Giorgio Marescot-

ti 1594. in 4.10

Memorie di Matilda la Gran Contessa d'Italia di Francescomaria Fiorentini . In Lucca per Pellegrino Bidelli 1642. in 4.10

Vita di Cosimo de' Medici primo Granduca di Toscana descritta da Aldo Manucci. In Bologna 1586. in soglio. Senza stampatore.

In Firenze presso i Giunti 1611. in 4.19

Vita di Andrea Cantelmo scritta da Lionardo di Capoa. In Napoli per Jacopo Raillard 1693. in 4."

#### S. 11.

### Storici Greci volgarizzati.

Erodoto tradotto dal Conte Matteomaria Bojardo. In Venezia per Giovanni Antonio de' Nitcolini 1533. in 8.ºº E per Bernardino Bindoni 1539. in 8.ºº E per Lelio Bariletto 1565. in 8.ºº

Polibio tradotto da Lodovico Domenichi. In Venezia presso il Giolito 1546. in 8.ºº E in Venezia presso

il Giolito 1564. in 4.0 edizione accresciuta .

Di Dione istorico Greco delle Guerre Romanelibri XXII. tradotti in Toscano da Niccolò Leoniceno. In Venezia per Niccolò d' Aristotele 1532. in 4.ºº Eper Giovanni de Farri 1542. in 8.ºº

Dione Cassio Niceo Istorico Greco de' fatti de'Romani, &c. nuovamente nella nostra lingua ridotto da Francesco Baldelli. In Venezia presso il Giolito 1565. in 4.º dal libro xxxv. al libro xx.

Epitome della istoria Romana di Dione Niceo

di xxv. Imperadori Romani, tradotto da Francesco Baldelli. In Venezia presso il Giolito 1562. in 4.<sup>50</sup>

Appiano Alessandrino delle Guerre Civili ( ed esterne) de' Romani tradotto da Alessandro Braccio. In Venezia presso i Guerra 1567, tomi due, volume uno in 8.10 E corretto da Lodovico Dolce. In Venezia preffo il Giolito 1554. tomi due, volume uno in 8.00

Gli otto libri di Tucidide delle guerre fatte tra' popoli di Morea, e gli Ateniesi, tradotti dal Grego idioma nella lingua Toscana da Francesco Strozzi. In Venezia per Vincenzio Valgrifi 1545. in 8.70 E eol titolo variato. In Venezia presso il Giolito 1564. in 4.00

Le Guerre de' Greci scritte da Senosonte, nelle quali si continua l'Istoria di Tucidide, tradotte dall' idioma Greco nell'Italiano da Francesco Strozzi. In

Venezia 1550. in 4.10 fenza lo stampatore.

- Senosonte della vita di Ciro Re de'Persi tradotto in lingua Toscana da Jacopo Poggio. In Firenze presso i Giunti 1521. in 8.10

La medefima tradotta da Lodovico Domenichi.

In Venezia presso il Giolito 1558, in 8.70

- I sette libri di Senosonte della impresa di Ciro minore tradotti da Lodovico Domenichi, In Venezia presso il Giolito 1558, in 8.00

Dei fatti de' Greci tradotti dal medefimo. In

Venezia presso il Giolito 1548. in 8.00

Le opere del medefimo tradotte dal Greco per Marcantonio Gandini con alcune annotazioni . In Venezia presso Pier Dufinelli 1538. in 4.00

Dionigi Alicarnasseo delle cose antiche di Roma tradotto in Toscano da Francesco Venturi Fiorentino.

In Venezia per Niccold Bascarini 1545. in 4.00

Diodoro Siculo delle antiche Istorie savolose nuovamente fatto volgare . In Firenze per Filippo Giunta 1526. in 8. fenza il nome del traduttore.

--- Istoria, ouvero Libreria di Diodoro Siciliano tradotta nella nostra lingua da Francesco Baldelli . In Venezia preffo il Giolito 1575. in 4.º libri xxxv11.

I do-

I dodici libri di Marcaurelio Antonino Imperadore, di sè stello, e a sè stello, traslati dal Greco con varie lezioni de stelli Greci, con un ristretto di notizie, &c. In Roma per Jacopo Dragondelli 1667. in 8.ºº Senza il nome del traduttore, che però si il Cardinal France (so Barberini il vecchio.

Istoria di Erodiano tradotta in lingua Toscana. In Firenze per Filippo Giunta 1522. in 8.ºº E in Venezia per Gregorio Gregori 1524. in 8.ºº senza il no-

me del traduttore.

Artiano di Nicomedia, chiamato nuovo Senofonte, de' fatti del Magno Aleffandro Rè di Macedonia nuovamente di Greco tradotto in Italiano da Pier Lauro Modenc

6. In Venezia per Michel Tramezzimo 1544. in 8.ºº Gli autori Jampati dal Giolito, che compongono la Collana degl' Islorici antichi Greci divisa in x11. ancila fecendo l'ordine del Porcacchi preposso alla traduzione di Ditte, fmo 1. Ditte Candiotto. 11. Erodoto. 111. Tucidide. 1v. Senosonte. v. Polibio. v1. Diodoro. v11. Dionigi Alicarnasso. v111. Giuspepe Ebreo. 1x. Platarco. v. Appiano. v1. Arriano. x11. Dione.

Geográfia, cioè descrizione universale della terra, partita in due volumi, nel primo de quali si contengono gli otto libri della Geografia di Claudio Tolommeo, nuovamente con singolare studio riscontrati, e corretti da Giovanni Antonio Magini, &c. Nel secondo vi son poste xxvii. tavole antiche di Tolommeo, e xxxvii. altre moderne, &c. opera dal latino nell'Italiano tradotta da Lionardo Centoti. In Venezia per Giambaissa, e Giorgio Galignani 1598. in sogl.

Geografia di Strabone tradotta di Greco in volgare Italiano da Alfonfo Bonacciuoli Ferrarce. In Venezia per Francesco Sanese 1562. tomi due, volume uno in 4.ºº

 In Mantova per Francesco Osanna 1593. in 4."

Le Vite di Plutarco degli Uonini illustri Greci, e Romani tradotte da Lodovico Domenichi. In Vene-

zia presso il Giolito 1568. tomi due in 4.00

Filoftrato della vita di Apollonio Tianeo tradotto per Francesco Baldelli, con una constatazione, ouvero apologia di Eusebio Cesariese contra Jerocle, tradotta per lo medesimo. In Firenze presso il Torrentino 1540: in 8.ºº

Vita di Apollonio Tianeo scritta da Filostrato, e tradotta in lingua volgare da Lodovico Dolce. In

Venezia presso il Giolito 1549. in 8.ºº

Le Vite degl'illustri Filosofi di Diogene Laerzio dal Greco ridotte nella lingua comune d'Italia. In Venezia per Vincenzio Valgrise 1545. in 8.ºº E col titolo variato. In Venezia per Domenico Farri 1561. in 8.ºº Ne furnon traduttori i fratelli Rossistini da Pratalbino.

Di Flavio Giuseppe delle Antichità de' Giudei libri xx. tradotti nuovamente per Francesco Baldelli.

In Venezia presso i Gioliti 1581. in 4.00

— Della Guerra de' Giudei libri v11. e libri 11. contra Appione tradotti dal medefimo. In Venezia preffo i Gioliti 1581. in 4.10 Fu tradotto anche da Pier Lauro Modeness.

Procopio Cefarice della guerra di Giuftiniano Imperadore contra i Perfani libri 11. Della guerra del medefimo contra i Vandali libri 11. tradotti da Benedetto Egio da Spoleti. In Venezia preffo il Tramezzino 1547. in 8. 7.

Istorie di Giovanni Zonara dal cominciamento del mondo fino ad Alessio Conneno divise in tre libri, tradotte nella volgar lingua da Lodovico Dolce. In

Venezia presso il Giolito 1564. in 4.00

Istoria degl'Imperadori Greci descritta da Niceta Conlate, il qual comincia dall'Impero di Giovanni Conneno, dove lascia il Zonara, e segue sino alla presa di Costantinopoli, che su l'anno 1443, con la giuntadell'issoria di Nicesoro Gregora, che segue Niceta, dall'Impero di Teodoro Lascari I. sino alla morted'Andronico Paleologo il giovane, amendue tradotte da Lodovico Dolce, e riscontrate co'testi Greci, e migliorate da Agostin Ferentillo. In Venezia presso i Gioliti 1569, in 4.10

n Istoria delle Piante di Teofrasto libri tre tradotti in lingua Italiana da Michelagnolo Biondo . In Venezia presso il Biondo 1549, in 8.º° Si è messa agu per cagione del titolo. Le seguenti sono storie savolos.

Istorie d'Eliodoro delle cose Etiopiche, tradotte dalla lingua Greca nella Toscana da Lionardo Ghini.

In Venezia presso il Giolito 1559. in 8.10

Achille Tazio Alessandrino dell'amore di Clitoonte, e di Leucippe tradotto di lingua Greca in Toscana da Francesco Agnolo Coccio. In Venezia per Domenico Cavalcalupo 1563. in 8.ºº E In Firenze presso i ciunti 1617, in 8.ºº

Favole di Esopo tradotte dal Conte Giulio Landi.

In-Venezia per Domenico Farri 1567. in 8.00

### §. III.

## Storici latini volgarizzati.

Le Deche della istoria Romana di Tito Livio, tradotte in lingua Toscana da Jacopo Nardi. In Vene-

zia presso i Giunti 1547. in foglio.

Sallustio con alcune altre belle cose volgarizzato per Agostino Ortica della Porta Genovese. In Venezia per Giorgio Rusconi 1518. in 8.ºº

— Le opere di Crispo Sallustio tradotte da Giambernardino Bonisacio Marchese d'Oria. In Firenze per Lorenzo Torrentino 1550. in 8.10

I Comentarj di Cajo Giulio Cefare tradotti in vol-

volgare da Agostino Ortica della Porta Genovese-

1528. in 8. " Jenza luego .

I medesimi con le figure in rame satte da Andrea Palladio. In Venezia presso Pier Franceschi 1575. in 4.ºº senza nome del traduttore.

I medesimi tradotti da Francesco Baldelli, e da lui nuovamente riveduti, e corretti, con figure, tavole &c. In Venezia presso il Giolito 1572. in 12.º

Annali (e Storie) di Cornelio Tacito tradotti di latino in lingua Tofcana da Giorgio Dati, con un difcorso del C.L. S. (cioè del Cavalier Lionardo Salviati) sopra le prime parole dell'autore, dove si mostra perchè Roma agevolmente potè mettersi in litertà, e perdutala, non potè mai racquistarla. In Venezia per Bernardo Giunti 1532, in 4.ºº

Opere del medefimo con la traduzione in volgar Fiorentino di Bernardo Davanzati pofta rincontro al tefto latino con le postille del medefimo, e la dichiarazione d'alcune voci meno intese. In Firenze

presso Pier Nesti 1637. in foglio.

Opere del medefimo illustrate con gli asorismi di Baldassarre Alamo Varienti trasportati dalla lingua Cassigliana nell'Italiana da Girolamo Canini, érc. il tutto migliorato, e accomodato alla traduzione di Adriano Politi con la sua Apologia, e dichiarazione di alcune voci più difficili. In Venezia presso i Giunti 1618. in 4.º grande.

Istoria naturale di G. Plinio Secondo tradotta da Lodovico Domenichi con possille in margine, &c. In Venezia presso il Giobito 1561. in 4.º Euri anche la tradazione di Crissopro Lundino stampasta in Venezia per Niccolò Gianssone Francese nel 1476. in foglio, est atra di Antonio Brutoli stampasa pure in Venezia per Aleffandro Brutoli nel 1548. in 4.º ma la suddetta del Domenichi è tenuta per la migliore.

Giustino istorico nelle istorie di Trogo Pompeo

tradotto da Tommaso Porcacchi . In Venezia presso il

Gialita 1561. in 4."

Q. Curzio de' fatti d'Alessandro Magno Rè de'Macedoni tradotto da Tommaso Porcacchi con alcune annotazioni, dichiarazioni, e auvertimenti, e con una lettera d' Alessandro ad Aristotile del sito dell' India . In Venezia presto il Giolito 1559. in 4.º Euvi anche la traduzione di Publio Candido stampata in Firenze presso i Giunti nel 1530. in 8.00

Ditte Candiotto, e Darete Frigio della Guerra Trojana tradotti per Tommaso Porcacchi. In Venezia

preso il Giolito 1570. ni 4.00

Apulejo dell' Asino d' oro tradotto per Agnolo Firenzuola. În Firenze per li Giunti 1549. e 1598. in 8.00 Queste due edizioni son le migliori. Euvi anche la traduzione del Conte Matteomario Bojardo flampata in Venezia per Niccolò d' Aristorile nel 1518. in 8,00

Vite di x11. Cesari di Gajo Suetonio Tranquillo tradotte in volgar Fiorentino da Paolo del Rosso, aggiuntovi l'ordine di leggere gli scrittori dell' Istoria Romana di Piero Angeli da Barga , tradotto da Francesco Serdonati . In Firenze per Filippo Giunti 1611. in 8. vo

Il libro degli Uomini illustri di Gajo Plinio Cecilio ridotto in lingua volgare da Dionigi Atanagi, &c. In Venezia per li Guerra 1562. in 8.70

Valerio Massimo dei detti, e fatti memorabili tradotto di latino in Toscano da Giorgio Dati Fiorentino. In Venezia per Michel Tramezzino 1547. in 8.vo

Ammian Marcellino delle Guerre de' Romani tradotto da Remigio Fiorentino . In Venezia presso il

Giolito 1550. in 8.70

Istorie Romane di Lucio Floro con le notizie di Lucio Apulejo, tradotte da Santi Conti, col ristretto dell' Imprese de'Romani di Sesto Ruso, e la cronologia di Domenico Benedetti . In Roma per gli Andreoli 1672. in 12.º Le

La Dignità de'Confoli, e degl'Imperadori, dell'accrescimento dell'Impero, ridotti in compendio da Sesto Ruso, e da Cassiodoro, e da Lodovico Dolce tradotti, e ampliati. In Venezia presso il Giolito 1561. in 4.ºº

Istorie d'Eutropio tradotte di latino in lingua. Italiana. In-Venezia per Michel Tramezzino 1544. in 8.ºº

senza nome del traduttore.

Istorie di Paolo Diacono seguenti a quelle d' Eutropio tradotte di latino in volgare da Antonio Renullo. In Venezia presso il Tramezzino 1548. in 8.ºº

— Iftoria dell' Origine, vita, e fatti dei Rè de'Longobardi, fcritta da Paolo Diacono della Chiefa d'Acquileja, tradotta di latino in volgare da Lodovico Domenichi. In Milano per Giambatifia Bidelli 1631. in 12.º Buefla è rilimpa.

Compendio dell'Istoria Romana di Pomponio Leto dalla morte di Gordiano il giovane sino a Giustino III. tradotto per Francesco Baldelli. In Venezia presso il

Giolito 1549. in 8.10

Breve descrizione del mondo di Zaccheria Lilio Vicentino tradotta da Francesco Baldelli con l'addizione de' nomi moderni. In Venezia presso il Giolito 1552, in 8.10

Le vite di tutti gl¹ Imperadori composte da Pier Messia, e da Lodovico Dolce tradotte, e ampliate, aggiuntavi la vita di Carlo V. In Venezia presso il Giolito 1561. in 4.10 Il Messia servisse il ingua Cassiziana.

Istoria della Guerra sacra di Gerusalemme di Guglielmo Arcivescovo di Tiro, tradotta da Giuseppe Orologj. In Venezia per Antonio Pinelli 1610. in 4.16

La Storia della Guerra di Troja tradotta in lingua valere da Guido delle Colonne Messines, data in luce dagli Accademici della Fucina. In Napoli per Egidio Longo 1665. in 4.ºº Euroi anche un' edizione fatta in Venezia per Antonio d' Alessandria della Paglia nel 1481. in fogl.

Genealogia degli Dei di Giovanni Boccaccio tradotta da Giuseppe Betussi. In Venezia per Jacopo Sansovino 1569. in 4.10

Di Polidoro Virgilio degl' Inventori delle coselibri vitti tradotti da Francesco Baldelli . In Firenze

per li Giunti 1587. in 4.00

Della istoria Veneziana di Pietro Bembo Cardinale, volgarmente scritta, libri x11. In Venezia per Gaaltiero Scotto 1552. in 4.º La lettera dedicatoria è del Casa, e la traduzione è del Bembo stesso.

Istorie del suo tempo di Paolo Giovio tradotte da Lodovico Domenichi col supplimento di Girolamo Ruscelli. In Venezia per Giammaria Bonelli 1550.

tomi 11. ia 4.00

Le Difese de Fiorentini contra le fasse calunnie.

de Giovio. In Lone per Giovanni Martino 1566. in 4.ºº
Quessa è la presazione dell' ssorie Fiorentine di Giammichel Bruto, tradotta da Federigo Alberti.

Istorie di Genova di Uberto Foglietta libri x11, tradotte da Francesco Serdonati Fiorentino. In Genova

per Girolamo Bartoll 1597. in foglio.

Riftretto delle Istorie del Mondo di Orazio Torfellini col supplimento di Lodovico Aurelj traduttore dell'opera. In Venezia per Francesco Baba 1653. in 12.º Edizione accrescista da Bernardo Oldoini.

#### S. IV.

## Storta Ecclefiaflica .

Annali Ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Baronio per Odorico Rinaldi Trivigiano . In Roma per Vital Mascardi 1656. tomi v. in 4.10

Annali Ecclesiastici del medesimo, che cominciano dall'anno 1198. ove terminò i suoi il Cardinal Baronio. In Roma presso il Varese 1670. tomi 111, in 4.10

Vite, ouvero fatti memorabili di alcuni Papi, e

di tutti i Cardinali passati, di Girolamo Garimberto Vescovo di Gallese. In Venezia presso il Giolito 1567. in 4.ºº Parte prima solamente.

Istoria sacra di Girolamo Muzio. In Venezia per Giovanni Andrea Valvassori 1570. tomi 11. volume una

in 4.00

Il Coro Pontificale, nel qual fi leggono le vite del beatifimo Papa Gregorio, e di XII. altri Santi Vescovi, &c. In Venezia presso il Valvassori 1570. in 4.ºº La B. Vergine incoronata, e l'Istoria di XII.

Vergini, &c. In Milano per Michel Tini 1585. in 4.10 Vite de'Sommi Pontefici di Batista Platina ampliate sino a Clemente VIII. e a Paolo V. tradotte in Italiano.

da Bartolommeo Dionigi, e da Lauro Testa. In Venezia presso i Giunti 1613. in 4.ºº

Îfroria del Concilio di Trento feritta da Sforza. Pallavieno (Cardinale) ove infieme rifutati con autorevoli testimonianze un'istoria fassa divolgata sotto nome di Pietro Soave Polano. In Romo per Angelo Bernabò 1656. e 1657, tomi 11. in fogl. E per Biogie Diversin, e Felice Ceseretti 1664. tomi 111. in 4. distince ritoccata.

La medesima separata dalla parte contenziosa, e ridotta in più breve sorma da Giampier Cataloni. In Roma per Giuseppe Corvo 1666. in soglio.

Istoria Ecclesiastica di Piacenza di Piermaria.
Campi . In Piacenza per Giovanni Bazachi 1651.

e 1662. somi 111. in foglio.

Istoria Evangelica di Giampier Giussani. In Ve-

nezia per la Compagnia minima 1601. in 4.00

Vita di San Carlo Borromeo del medesimo. In Roma nella stamperia Camerale 1610. in 4.00

Vita del P. Ignazio Lojola descritta da Pietro Ribadenera, nuovamente tradotta dalla lingua Spagnuola nella Italiana da Giovanni Giolito de' Ferrari. In Venezia presso i Gioliti 1586. in 4.10

Me-

Memorie Sacre delle sette Chiese di Roma raccolte da Giovanni Severano. In Roma per Jacopo

Ma/cardi 1630. in 8.10

Isloria delle Stazioni di Roma di Pompeo Ugonio. In Roma per Bartolommeo Bonfadino 1588. in 8.ºº Isloria de Giubilei Pontificj da Bonifacio VIII. a Clemente VIII. fritta da Andrea Vittorelli Bassanefe. In Roma presso

# Classe Decima.

## Critici , e Antiquarj .

D Iscorsi di Vincenzio Borghini. In Firenze per li Giunti 1584. tomi 11. in 4.10

Discorso del modo di sar gli Alberi delle samiglie nobili Fiorentine. In Firenze per li Giunti 1602. in 4.10 Raccolta di alcune cose più segnalate che ebbero

gliantichi, e di alcune altre trovate da' moderni, opera di Guido Panciroli con le considerazioni di Flavio Gualtieri. In Venezia per Bernardo Giunti 1612. in 4.10

Origini di Padova di Lorenzo Pignoria . In Padova presso Pierpaolo Tozzi 1625. in 4.ºº

L'Antenore del medefimo. Ivi 1625. inq."

Seconda novifima edizione delle Immagini degli Dei degli Antichi di Vincenzio Cartari Reggiano ridote ta alle loro reali fomiglianze cavate da marmi, bronzi, medaglie, gioje, ed altre memorie antiche da Lorenzo Pignoria; aggiuntevi le annotazioni del medefimo, e un difeorio fopra le Deità dell'Indie orientali, ed occidentali. In Padeva presso l'azzat 1626. in 4."

Dell'antico Ginnasio Napoletano opera postuma di Pier Lasena. In Napoli per Carlo Porpora 1688. in 4.10

L'antica fondazione, e dominio della Città di Bologna, lettera risponsiva di Monsignor Giambatista Agocchi Arcivescovo d'Amassa a Bartolommeo Dolcini; ove si discorre della potenza, e dell'impero de' popoli antichissimi della Toscana, e si scopre la falsità d'alcuni autori. In Bologna presso il Benacci 1638. in 4.10

Risposta di Jacopo Grandi a una lettera di Alessandro Pini sopra alcune richieste intorno a Santa Maura, e alla Prevesa. In Venezia presso il Combi 1686. in 12.º

Apparato alle Antichità di Capoa, ouvero discorsi della Campania Felice, di Cammillo Pellegrino ( il giovane ). In Napoli per France sco Savio 1651. in 4.10

Discorso dell'origine, e antichità di Palermo, e de' primi abitatori della Sicilia, e dell'Italia, di Mariano Valguarnera. In Palermo per Giambatissa Maringo 1614in 4."

De'Poeti Siciliani di Giovanni Ventimiglia libro primo, ove si tratta de'Poeti Bucolici, e dell'origine, e de'progressi della Poesia nell'Isola di Sicilia. In Napoli per Bastian d'Alessi 1663, in 4.10

Dichiarazioni della pianta dell'antiche Siracufe; e d'alcune scelte medaglie d'esse, e de Principi, che quelle possedettero, descritte da Vincenzio Mirabella. In Napoli per Lazzero Scorriggio 1612, in soglio.

La Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie, e ristampata con aggiunta da Lionardo Agostini. In Roma per Lodovico Grienani 1640, in foglio.

Inconografia, cioè disegni d'immagini, cavate per Giovanni Augolo Canini da frammenti di marmi, da gioje, medaglie, &c. con le annotazioni di Marcantonio Canini. In Roma per Ignazio de Lazzari 1669, in forlio.

Difcorso della Religione antica de' Romani infieme con un'altro discorso della Castrametazione, disciplina militare, de' Bagni, e degli esercizi antichi di esi Romani, compossi in Francese da Guglielmo Choul, e tradotti in Toscano da Gabbriello Simeoni, llustrati di medaglie, figure, Gr. In Lione per Guglielmo Revillio 1559, in soglio, e 1569, in 4.º Il Revillio

dedicando l'opera alla Reina di Francia, dice, che dopo le lingua Greca, e la Latina niuna ugguagliava la nostra in dolcezza, e purità; e che non si trovava nazione, a cui non piacesse quasi ogni opera composta piuttosto in Toscano, che in altro linguaggio.

Funerali antichi di diversi popoli, e nazioni; forma, ordine, e pompa di sepolture, di esequie, di consecrazioni antiche, e d'altro, descritti in Dialogo da Tommaso Porcacchi con le sigure in rame di Girolamo Porro. In Venezia per Simon Galignani 1574. in foglio.

Degli Obelischi di Roma di Michele Mercati. In

Roma per Domenico Bafa 1589. in 4.00

---- Considerazioni del medesimo sopra gli auvertimenti di Latino Latini intorno ad alcune cose scritte nel libro degli Obelischi di Roma . In Roma per Dome-

wico Bafa 1590. in 4.10

Roma sotterranea di Antonio Bosio accresciuta da Giovanni Severano, e publicata da Carlo Aldobrandino . In Roma per Guglielmo Facciotti 1632. in foglio grande . E per Lodovico Grignani 1650. in 4.10 In questa seconda edizione certe figure non si trovano replicate, come nella prima .

Roma antica di Famiano Nardini ( publicata da Ottavio. Falconieri ) . In Roma presso il Falco 1666.

- L'antico Vejo del medesimo. In Roma per Vital. Mascardi 1647. in 4.10

Discorsi di Enea Vico sopra le medaglie degli Antichi . In Venezia presso il Giolito 1558. in 4.10

Discorso di Bastiano Erizzo sopra le medaglie degli Antichi con la dichiarazione delle monete Confolari, e delle medaglie degl'Imperadori . In Venezia per Giovanni Varisco , e Paganin Paganini . in 4.0 senza anno edizione quarta ampliata.

Dialoghi di Antonio Agostini intorno alle medaglie, iscrizioni, ed altre antichità, tradotti di lingua SpaSpagnuola in Italiana da Dionigi Ottaviano Sada. In Roma per Filippo de' Rossi 1648. in foglio. edizione ac-

cresciuta.

Istoria Augusta da Giulio Cesare a Costantino il Magno illustrata con la verità dell' antiche medaglie da Francesco Angeloni con l'emendazioni postune, e col supplimento de' rovesci di Giampier Bellori. In Roma per Felice Ceseretti 1688. in foglio.

Le Pitture antiche del Sepolero de' Nasoni nella via Flamminia difegnate da Piersanti Bartoli, e illustrate da Giampier Bellori. In Roma per Giambatista Bussiti 1680. in soglio.

Le antiche Lucerne sepolerali con le osservazioni di Giampier. Bellori. In Roma per Gianfrancesco Buagni 1691. in soglio,

Osfervazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi (scritte da Filippo Buonarroti). In Roma per

Domenico Antonio Ercole 1698. in 4.10

Le Gemme antiche figurate (con le annotazioni) di Lionardo Agostini. In Roma presso il Monaldi 1702.

# Classe Undecima.

#### Simbolici .

D Ialogo dell'Imprese militari, e amorose di Monsilo Simeoni con un ragionamento di Lodovico Domenichi. In Lione per Guglielmo Rovillio 1374, in 3.ºº

Le Imprese illustri di Girolamo Ruscelli, aggiuntovi nuovamente il quarto libro da Vincenzio Ruscelli da Viterbo. In Venezia per Francesco Franceschi 1584.

in 4.00

Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle Imprese con le particolari degli Accademici Affic V 2 dati.

dati . In Pavia per Girolamo Bartoli 1574. in foglio .

Il Rota, ouvero dell'Imprese, Dialogo di Scipione Ammirato. In Firenze per Filippo Giunti 1598. in 4.10

Imprese illustri di diversi co'discorsi di Cammillo Cammilli, e con le figure intagliate in rame da Girolamo Porro. In Venezia per Francesco Ziletti 1586. tomi 11. in 4."

Delle Imprese, trattato di Giulio Cesare Capaccio in tre libri diviso. In Napoli per Gianjacopo Carlino 1592. in 4.10

Imprese di Scipione Bargagli . In Venezia per Francesco Franceschi 1589. in 4.10 edizion riveduta .

Parere di Ercole Marescotti, se i concetti savolosi si debbano ammettere ne' corpi dell' Imprese. In Bologna per Giovanni Rossi 1613. in 4.ºº

Discorso di Giovanni Belloni intorno all' antro delle Ninse Naiadi d' Omero, Impresa degli Accademici Ricovrati di Padova. In Padova per Francesco Bolzetta

1601. in 4.º

Sopra l'Impresa degli Accademici Umoristi discorfo di Girolamo Aleandro, detto nella stessa Accademia l'Aggirato, da lui in tre lezioni pubblicamente recitato. In Roma per Gacapo Mascardi 1611. in 4.ºº

Discorso di Fabbrizio Beltrami da Cetona intorno alle Imprese comuni Accademiche . In Perugia per

Aleffandro Petrucci 1612. in 4.10

Della realtà, e persezion dell'Imprese, di Ercole Tasso. In Bergamo per Comino Ventura 1612. in 4.10 Tra mosti si sono scelti questi pochi solamente.

Il Castiglione, overo dell'Armi di Nobiltà, Dialogo di Pier Grizio da Jesi. In Mantova per Francesco

Osanna 1587. in 4.00

L'Araldo, ouvero dell'Armi delle Famiglie, trattato di Gaspero Bombaci. In Bolognia per Giambatislia Ferroni 1651. in 4." Dell'Armi parla aucora il Trissionali libro x. dell'Italia liberata, il Gelli mella 1 v. lezione della della Lettura v11. sopra l'Inferno di Dante, e il Borghini nellaparte 11. de' suoi Discorsi.

# Classe Duodecima.

Filosofi.

§. I.

#### Naturali .

Rattato di Bastiano Erizzo dello Strumento, e della via inventrice degli Antichi. In Venezia per Plinio Pietrasanta 1554. in 4.º Questa è la Loica.

Filosofia naturale di Alessandro Piccolomini difiinta in due parti con un trattato intitolato Strumento, e e con la terza parte di Porzio Piccolomini. In Venezia per Francesco Franceschi 1,885, in 4.ºº

—— Della grandezza della terra, e dell' acqua del medesimo. In Venezia per Girolamo Ziletti 1558. in 4.10

Dialoghi (filosofici) di Antonio Brucioli divisi in libri Iv. In Venezia per Bartolommeo Zanetti 1537. in 4.ºº

Tre libri della sustanza, e forma del Mondo di Giammaria Memo Dottore, e Cavaliero . In Venezia per Giovanni de' Farri 1545. in 4.ºº

Capricj del Bottajo di Giambatista Gelli. In Firenze presso il Torrentino 1551. in 8.ºº edizione quinta accresciuta.

La Circe del medessmo. In Firenze presso il Torrentino 1549, e 1550, in 8.º Quesse edizioni sona le migliori. Il Signor di Parc, traduttore della Circe in idioma Francese, nella presazione alla seconda edizion di Parigi per Giovanni Ruesse 1572, in 12.º attessa, che innanzi della medessma traducione la Filosofia non cra flata trattata in Francese, e che ciò lo avvea costretto a us parole nuovo in una materia nuova in quella lingua.

La Filosofia di Bernardino Telesso ristretta in-

brevità, e scritta in lingua Toscana dal Montano Accademico Cosentino. In Napoli per Giuseppe Cacchi 1580. in 8.10

Degli Elementi, e di molti loro notabili effetti. In Venezia presso il Manuzio 1557. in 4. o senzi autore.

Difcorfo fopra le Comete di Pier Sordi . In Parma per Set Viotto 1578. in 4.ºº

Discorso delle Comète di Mario Guiducci . In

Firenze per Pier Cecconcelli 1619. in 4.00

Della natura delle Comete di Alessandro Marchetti. In Firenze alla Condotta 1684, in 4.10

Del Terremoto Dialogo di Lucio Maggio Bolognese. In Bologna per Alessanto Benacci 1571, in 4.10

Fisica di Paolo del Rosso. Vedi nella Classe VII. S. x. Discorso di Baccio Baldini dell'essenza del Fato, e delle forze sue sopra le cose del mondo, e particolar-

mente fopra le operazioni degli Uomini . In Firenze
per lo Sermartelli 1578 in foglio.

Difcorfi fopra l'inondazione del Teyere di Paolo

Discorii iopra i inondazione dei levere di Paolo

Beni . In Roma per lo Facciotti 1599. in 4.00

Ragionamenti sopra la varietà de' flussi, e rissussi del mare Oceano occidentale, raccolti da Niccolò Sagri. In Venezia per Domenico Guerra 1574. in 4.ºº

Trattato delle Meteore di Francesco de Vieri, cognominato il Verino secondo. In Firenze per Giorgio Marescotti 1573, in 8.70

Discorso di Rinaldo Odoni per via Peripatetica, ove si dimostra, se l'anima, secondo Aristotile, e mortale, o immortale. In Venezia presso il Manuzio 1558. in 4.ºº

Trattato dell' origine de' venti, de'nomi, e delle proprietà loro, composto da Stefano Breventano. In

Venezia per Gianfrancesco Camozio 1571. in 4.ºº

Spolizione di tutta l'opera di Lucrezio , nella quale fi difamina la dottrina d'Epicuro per Girolamo Frachetta . In Venezia per Pier Paganini 1589, in 4.10

De

De'Pensieri diversi di Alessandro Tassoni libri x.

In Venezia per lo Barezzi 1646. in 4.to

Dialogo di Galileo Galilei, dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico, e Copernicano. In Firenze per Giumbai ssa danni 1632. in 4.º

Opere del medesimo. In Bologna presso il Dozza

1656. tomi 11. in 4.10 fenza il Dialoga.

Il Ricettario medicinale necessario a tutti i Medici, e Speziali . In Firenze per la Giunti 1567. in soglio. Senza autore.

Saggi di naturali sperienze satte nell' Accademia del Cimento, descritte dal Segretario di essa Accademia (cioè dal Conte Lorenzo Magalotti). In Firenze pet-Gian silippo Cecchi 1691 in fogl. edizione seconda.

Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti satte da Francesco Redi . In Firenze all' insegna della

Stella 1668. in 4.10

Offervazioni del medefimo intorno, agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi. In Firenze per Pier Matini 1684. in 4.ºº

Esperienze del medesimo intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle, che ci sono portate dall' Indie. In Firenze all'insegna della Nave 1671. in 4.10.

Offervazioni del medefimo intorno alle Vipere i In Firenze all' infegna della Stella 1664, in 4 <sup>10</sup>
Lettera del medefimo fopra alcune opposizioni

Lettera del medefimo fopra alcune opposizioni fatte alle sue osservazioni intorno alle Vipere . In Fi-

renze per Pier Matini 1685. in 4.10

Parere di Lionardo, di Capoa divifato in otto Ragionamenti, ne'quali partitamente trattandoli l'origine, e'l progresso della medicina, chiaramente l'incerterza della medesina si sa maniscsta. In Napoli per Jacopo Raillard 1689. in 4.1º Edizione 11. accresciuta di tre Ragionamenti intorno all'incertezza de' medicamenti.

- Lezioni del medefimo intorno alla natura delle Mofete . In Napoli per Salvador Castaldo 1683 . in 4.10

Due lettere di Urbano Davisi . l'una fopra alcuni effetti meteorologici, e l'altra fopra la vera origine de'fonti , e de' fiumi. In Bologna per Giambatista Ferront 1667. in 4.10

Del Ghiaccio, e della Coagulazione, trattati di Daniello Bartoli . In Roma per lo Varese 1681. in 4.00

## S. II.

## Morali.

Il Cortegiano del Conte Baldassar Castiglione. In Venezia presso il Giolito 1541. in 8.º E presso Aldo 1545. in foglio . E rivisto da Lodovico Domenichi . Ivi presse il Giolito 1556. in 8." E rivifto da Lodovico Dolce . In Lione pressoil Rovillio 1562. in 12.º

Il Galateo di Giovanni della Cafa, Vedi nella

Classe VII. S. 1x.

Etica d'Aristotile ridotta in compendio da Brunetto Latini, ed altre traduzioni, e scritti di que' tempi con alcuni dotti auvertimenti ( di Jacopo Corbinelli ) intorno alla lingua . In Lione per Giovanni de Tornes 1 568. in 4.to

Ammaestramenti degli antichi raccolti , e volgarizzati da Bartolommeo di San Concordio . In Fi-

renze all'infegna della Stella 1661. in 12.º

Il Diamerone di Valerio Marcellino, ove fi moftra , la morte non effer quel male , che il fenfo si perfuade, con una lettera, ouver discorso intorno alla lingua volgare. In Venezia presso il Giolito 1564. in 4.ºº

Auvertimenti morali del Muzio. In Venezia pref-

fo il Valvaffori 1571. in 4.00

Le Azioni morali del Conte Giulio Landi . In Venezia presso i Gioliti 1586. in 4.00

La Civil conversazione di Stefano Guazzo divisa. in

in quattro libri. In Brescia per Tommaso Bozzola 1574.

— Dialoghi piacevoli del medefimo. In Venezia per

Gio. Antonio Bertano 1586. in 4.00

Trattati di Albertano Giudice da Brescia riveduti con più testi a penna dall'Inserigno Accademico della Crusca ( cioè da Bassian de' Ross). In Firenze presso i Giunti 1610. in 4.ºº

La Filosofia morale di Antonfrancesco Doni . In

Venezia per li Seffa 1567. in 8.00

Di Felice Figliucci Sanese della Filosofia morale libri dieci sopra i dieci libri dell' Etica d' Aristotile. In

Roma per Vencenzio Valgrisi 1551. in 4.00

Ragionamenti di Galeazzo Florimonte Vescovo di Sessa sopra l'Etica d'Aristotile ad Alsonso Cambi Importuni. In Venezia per Domenico Niccolini 1567, in 4.10 edizione 11. accresciuta dopo quella, che ne sece il Ruscelli in Venezia per Plinio Pietrasanta 1554. in 4.10 Istituzione morale di Alessandro Piccolomini li-

bri x11. In Venezia per Paolo Ugolini 1594. in 4.º 
— Istituzione del medesimo di tutta la vita dell' Uomo nato nobile, e in Città libera libri x. In Venezia per

Girolamo Scotti 1542. in 4.00

Tre libri dell' educazione Cristiana de' figliuoli, scritti da Silvio Antoniano a istanza del Cardinal di Santa Prassede (cioè di San Carlo Borromeo). In Verona per Bassian dalle Donne 1584, in 4.º

Dialoghi di Torquato Tasso . Vedi nella Clas-

fe VII. S. IX.

Discorsi della vita sobria di Luigi Cornaro. In Roma per Jacopo Mascardi 1616. in 4.ºº

Reggimento del Padre di famiglia di Francesco Tommass. In Firenze per Giorgio Marescotti 1580. in 4.10

Degli ufici, e de' costumi de' giovani libri Iv. di Orazio Lombardelli . In Firenze presso il Marescotti 1585. in 12.º X Del-

- Della Tranquillità dell'animo fopra il Dialogo di Florenzio Voluseno; metafrase di Orazio Lombardelli . In Siena per Luca Bonetti 1574. in 4.0

Dialoghi dell' Amicizia di Lionardo Salviati. In Firenze per li Giunti 1564. in 8.ºº libro primo fola-

mente .

Del Bene libri 1v. di Sforza Pallavicino. In Roma presso il Corbelletti 1644. in 4.º0

Osservazioni di creanze di Udeno Nisieli (cioè di Benedetto Fioretti) e la sua vita. In Firenze alla Condotta 1675. in 12.º

Il libro della bella Donna composto da Federigo Luigini da Udine. In Venezia per Plinia Pietrasanta

1554. in 8.10

Ragionamento di Annibal Guasco a Lavinia sua figliuola della maniera del governarsi ella in Corteandando per Dama. In Torino per li Bevilacqua 1586. in 4.to

## S. III.

## Politici .

Della Politica , ouvero scienza civile secondo la dottrina d'Aristotile , libri v111. da Felice Figliucci scritti in modo di Dialogo. In Venezia per Giambati-Ra Somasco 1583. in 4."

Discorsi Politici di Paolo Paruta con un Soliloquio in fine . In Venezia per Domenico Niccolini 1500. in 4.10 Della perfezione della vita politica del medeli-

mo. In Venezia presso il Niccolini 1599. in 4.00

Ercole difensore d'Omero, Dialogo di Ciro Spontone, nel quale, oltre ad alcune nobilissime materie, si tratta de' Tiranni, delle ingiurie contro di loro, della magia naturale, e dell'uficio donnesco. In Verona per Girolamo Discepolo 1595. in 8.70 Governo di Stato del medesimo. In Verona per

la Discepolo 1599, in 4.10

Del Governo di Stato, e della prudenza politica di Federigo Bonaventura. In Urbino per Alessandro Corvini 1623, in 4.ºº

Del Governo de Regni, e delle Repubbliche di Francesco Sansovino . In Venezia presso il Sansovino

1561. in 4.10

Istituzione del Principe Cristiano di Mambrino Rosco. In Venezia per Erasmo Valgrisi 1549, in 8.ºº

Il Ritratto del vero governo del Prencipe dall' efempio vivo del gran Colimo, composto da Lucio Paolo Padovano con due Orazioni d'Horate conformi alla stessa materia, tradotte dal medesimo di Greco in volgare Italiano. In Venezia per Giammaria Bonelli 1552. in 8.ºº

Trattato di Piero Ribadeneria della Religione, e virtù del Principe Criftiano contra Niccolò Machiavelli, tradotto di Spagnuolo in Italiano da Scipione Metelli. In Genova presso il Pavoni 1508, in 4.ºº

Trattati, ouvero difcorfi di Bartolommeo Cavalcanti fopra gli ottimi reggimenti delle Repubbliche antiche, e moderne, con un discorso di Bastiano Erizzo de Governi civili . In Venezia per Francesco Sanfovino 1574, in 4,ºº

Configli, e auvertimenti di Francesco Guicciardini in materia pubblica, e privata . In Parigi per

Federigo Morello 1576. in 4.00

Propofizioni , ouvero Confiderazioni in materia di Gio di Stato di Francesco Guicciardini , di Gianfrancesco Lottini , e di Francesco Sansovino . Iu Venezia per Altobello Salicato 1598. in 4.10

Discorsi di Sperone Speroni della precedenzade' Principi, e della milizia. In Venezia per Giovanni Alberti 1598. in 4.1º

Paralello politico delle Repubbliche antiche, e moderne, in cui con l'esame de'veri fondamenti de'governi civili si antepongono i moderni agli antichi, e X 2 la forma della Repubblica Veneta a qualunque altra forma delle Repubbliche antiche, del Cavalier Pompeo Caimo Udinese . In Padova per Pierpaolo Tozzi 1627. in 8. vo edizione accresciuta .

Il Cittadino di Repubblica di Anfaldo Ceba alla valorosa gioventù Genovese . In Genova per Giuseppe

Pavoni 1617. in foglio.

Discorsi di Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito. In Firenze per Filippo Giunti 1598. in 4.00

Discorsi di Filippo Cauriana sopra i primi cinque libri di Cornelio Tacito . In Firenze presso Filippo Giunti 1600. in 4.10

Parte prima del Tesoro Politico raccolto da Comino Ventura . In Milano per Girolamo Bordone 1600. in 4." ---- Parte feconda raccolta a istanza di Girolamo Bordone. Ivi 1601. in 4.10

- Parte terza . Turnoni 1605. in 8.ºº fenza Stampatore.

Breve istituzione dell' ottima Repubblica di Giafon de Nores, e introduzione sopra la Rettorica d' Ari-Stotile . In Venezia per Paolo Mejetti 1578. in 4.00

Il Duello di Girolamo Muzio con le risposte Cavalleresche, nuovamente dall'autor riveduto. In Venezia presso il Giolito 1558. in 8.ºº - Il Gentiluomo del medefimo distinto in trè Dia-

loghi. In Venezia per Luigi Valvassori 1575. in 4.00 - Il Cavaliero del medesimo. In Roma per Antonio Blado 1575. in 4.00

La Faustina del medesimo, delle Armi Cavalleresche a Principi, e Cavalieri d'onore. In Venezia per Vincenzio Valgrifi 1560, in 8."

Il Duello di Andrea Alciato fatto di Latino Italiano con trè Configli di Mariano Socino. In Venezia per Baldaffar Constantini 1544. in 8.00

Il Duello di Giambatista Pigna diviso in trè libri.

In Venezia per Rutilio Borgominerio 1560. in 8.ºº

Il Principe del medesimo. In Venezia per Francesco Sansovino 1561. in 4."

Il Duello di Dario Attendolo con le autorità delle Leggi, e de' Dottori poste nel margine. In Venezia

presso il Giolito 1565. in 8.ºº Edizione accresciuta. Tre libri di Giambatista Susio dell'ingiustizia del Duello, e di coloro, che lo permettono. In Venezia presso il Giolito 1555. in 4.ºº

Trattato del Debito del Cavaliero di Pomponio. Torello. In Parma per Erafmo Viotto 1596. in 4-10

Dialogo dell' Onore di Giambatifia Possevino con un trattato per conoscer le cose appartanenti. all'onore. In Venezia presso il Giolito 1559. in 4.º e 1566. in 8.ºº

Delle private Rappacificazioni trattato di Rinaldo Corfo con le allegazioni. In Colonia Agrippina 1698. in 8.ºº Quessa edizione è di Firenze, e la prima sil fatta in Correggia.

Discorsi del Conte Annibale Romei divisi in sette giornate. In Venezia per Pier Miloco 1619. in 8.ºº

Trattato della Nobiltà di Lorenzo Ducci, In Ferrara per Vittorio Baldini 1603, in 4.10

Il Forno primo, e secondo, ouvero della Nobiltà, Dialoghi due di Torquato Tasso. Vedi nella Clasfe VII. §- 1x.

Trattato di Giambatista Olevano del modo di ridurre a pace ogni sorta di privata inimicizia nata per cagion d'onore. In Milano per Giambatista Bidelli 1620. In 8.º edizione accressituta.

Discorsi Cavallereschi di Francesco Birago distinti in libri IV. In Bologna per Giuseppe Longbi 1686. in 4.10

Delle Mentite discorso di Cammillo Baldo. In Venezia per Bartolommeo Fontana 1633. in 4.1º edizione accresciuta.

## §. IV.

## Filosofi Greci volgarizzati.

Dialoghi di Platone tradotti di lingua Greca in Italiana da Baftiano Erizzo, e dal medefimo di molte utili annotazioni illufrati, con un comento fopra il Fedone. In Venezia per Givvanni Varifo 1574. in 8.º — La Repubblica di Platone tradotta dalla lingua Greca nella Tofcana da Panfilo Fiorimbene da Eoffombrone. In Venezia preffo il Giolito 1554. in 8.º — Tutte le opere di Platone tradotte in lingua volgare da Dardi Bembo. In Venezia per Domenico Niccolini 1601. tomi v. in 12.º

Trattato di Timeo da Locri intorno all'anima del mondo, e i dialoghi detti spurj, tradotti da Dardi Bembo. In Venezia per Giambatista Ciotti 1607. in 12.º

Comento di Jerocle filosofo sopra i versi di Pitagora detti d'oro, volgarmente tradotti da Dardi Bembo. In Venezia per Barezzo Barezzi 1604. in 4.10

Discorsi di Massimo Tirio filosofo Platonico tradotti da Piero de Bardi. In Venezia presso i Giunti

1642. in 4.10

Il Giuramento, e le fette parti degli Aforifini d'Ippocrate dalla lingua Greca nuovamente nella volgare Italiana tradotte da Lucillo Filalteo con le annotazioni Greche, e volgari di Gianfrancesco Martinone. In Pavia per Francesco Mosfeheno 1552. in 8.ºº
La Fisica d'Aristottle tradotta di Greco in vol-

gare da Antonio Brucioli. In Venezia per Bartolommeo

Imperatore 1551. in 8.10

Gli otto libri della Repubblica, che chiamano Politica, d'Arifotile, tradotti di Greco in volgare Italiano per Antonio Brucioli. In Venezia per Alessando dro Brucioli 1547. in 8.ºº

---- Trattato di Bernardo Segni fopra i libri dell' Anima ma d' Aristotile . In Firenze per Giorgio Marescotti

Trattato de' Governi d'Aristotile tradotto di Greca lingua in volgar Fiorentino da Bernardo Segni. In Firenze per Lorenzo Torrentino 1549. in 4.10

Etica d'Aristotile a Nicomaco ridotta in modo di parafrase da Antonio Scaino con varie annotazioni sopra diversi dubbj. In Roma per Giuseppe degli Angeli 1574. in 4.ºº

La Politica d'Aristotile ridotta a modo di parastrase da Antonio Scaino con alcune annotazioni, e sei discorsi sopra diverse materie civili. In Roma nelle Case del Popolo Romano 1578. in 4.ºº

Opere morali di Senofonte tradotte da Lodovico Domenichi. In Venezia presso il Giolito 1567, in 8.ºº

Opere morali di Plutarco tradotte da Lodovico Domenichi. In Lucca per Vincenzio Busargo 1560, in 8.ºº

Opuscoli morali di Plutarco tradotti in volgare da Marcantonio Gandini. In Venezia per Fioravante Prati 1614. tomi 11. in 4.10

— I medesimi tradotti dal Gandini, e da altri. In Venezia per lo Combi 1624. in foglio.

Apottemmi di Plutarco tradotti in lingua Toscana da Giambernardo Gualandi . In Venezia presso il Giolito 1567, in 4.ºº

## §. V.

# Filosofi latini volgarizzati.

Le Tuscolane di Marco Tullio Cicerone recate in Italiano. In Venezia per lo Valgris 1544. in 8.ºº st traduttore è un Anonima Fiorentina, come scrive il Fausto da Longiano nel sine.

Di M. Tullio Cicerone degli Ufici, dell'amicizia, della vecchiezza, e le Paradoffe, tradotte per un Nobile

bile Veneziano. In Venezia per Giovanni Antonio Nic-colini 1536. in 4.10

Seneca de' Beneficj tradotto in volgar Fiorentino da Benedetto Varchi. In Firenze presso i Giunti 1574.

in 4.<sup>vo</sup>
Boezio Severino della Consolazione della Filofosa tradotto di lingua latina in volgar Fiorentino da

sosia tradotto di lingua latina in volgar Fiorentino da Benedetto Varchi. In Firenze per lo Torrentino 1551. in 4.º E per lo Marescotti 1584 in 12.º

Trattato del Governo de' Principi di San Tommao d'Aquino al Rè di Cipri, tradotto di latino involgare da Valentino Averoni Monaco di Vallombrofa. In Firenze per Giorgio Marefosti 1577, in 8.ºº Si dubita, fe ne fia Fautor San Tommafo.

# Classe Decimaterza:

Matematici .

## §. I.

# Geometri, e Astronomi:

Ella nuova Geometria di Francesco Patrizi dibri xv. ne'quali con mirabil ordine, e con dimostrazioni a maraviglia più facili, e più forti delle usate, si vede, che le matematiche per via regia, e più piana, che dagli antichi fatto si è, si possiono trattare. In Ferrara per Vistorio Baldini 1587. in 4.ºº

Dell'ufo, e della fabbrica dell'Aftrolabio, e del Planisferio con la giunta dell'afto, e della fabbrica di nove altri firumenti aftronomici d'Egnazio Danti. In Firenze per lo Giunti 1578. in 4.00

Le due regole della Prospettiva pratica di Jacopo Barozzi da Vignola co' Comentari d' Egnazio Danti .

In Roma presso il Zanetti 1583. in foglio.

Pratica della Prospettiva di Monsignor Daniello BarBarbaro eletto Patriarca d'Aquileja, opera molto utile a Pittori, Scultori, e ad Architetti. In Venezia per Cammillo, e Rutilio Borgominieri 1568. in foglio.

General trattato di numeri, e misure di Niccolò Tartaglia. In Venezia per Curzio Trojano 1556. Parti vi. vol. 1.

Della Ssera del mondo libri vi. di Alessandro Piccolomini. In Venezia per Giovanni Varisco 1595. in 4.º Edizione accresciuta.

Delle Stelle fisse libro uno del medesimo. In Venezia per lo Varisco in 4.º senza anno.

Venezia per lo Varisco in 4.ºº senz'anno.

Teoriche, ouvero Speculazioni de' Pianeti del nedessimo. In Venezia per Giovanni Varisco 1563. in 4.ºº Vedi nel §. 1v.

Opere di Galileo Galilei . Vedi nella Classe XII.

Ş. 1.

Annotazioni sopra la lezione della Ssera del Sacrobosco, dove si dichiarano tutti i principi matematici, e naturali, &c. (di Mauro Fiorentino). In Firenze (per lo Torrentino) 1550. in 4.1º

Discorso di Giason de Nores intorno alla Geografia. In Padova per Paolo Mejetti 1589. in 4.00

Invenzione del corso della longitudine di Paolo Interiano col ristretto della Sfera del medesimo . In

Lucca per lo Busdrago 1551. in 4.00

Dialogo di Jacopo Gabbrielli , nel quale della. Sfera, degli orti , e degli occasi delle fielle minutamente si ragiona . In Venezia per Giovanni de Farri 1545: in 4.10

Discorso sopra gli anni climaterici di Giuseppe de'Rossi. In Roma per Jacopo Bericchia 1585. in 4.ºº

Trattato della Sfera con le pratiche per quelli, che desiderano esercitarsi in ossa, e col modo di sar la figura celeste secondo la via razionale, di Urbano Davisi. In Roma per lo Massardi 1682. in 12.º

Quinto libro degli Elementi d' Euclide, ouvero

scienza universale delle Proporzioni spiegata con la dottrina del Galileo, &c. ( da Vincenzio Viviani ). In Firenze alla Condotta 1674. in 4.ºº

Formazione, e misura di tutti i Cieli del medesimo Viviani . In Firenze per Pier Matini 1692. in 4.10

Lo Specchio ustorio di Bonaventura Cavalieri, ouvero trattato delle Sezioni coniche, Gre. In Bologna per Giambatista Feroni 1650. in 4.10

Degli Orologi solari nelle superficie piane, trattato di Muzio Oddi da Urbino. In Milano per Jacopo Latini 1614. in 4.10

Dello Squadro trattato del medesimo. In Milano per Bartolommeo Fobella 1625. in 4.10

Della Fabbrica, e dell'uso del Compasso polimetro. In Milano per lo Fobella 1633. in 4.ºº

#### δ. I I.

## Architetti , e Militari .

Dispareri in materia d'Architettura, e prospettiva con pareri di eccellenti, e samosi Architetti, che gli risolvono, di Martino Bacci Milanese. In Brescia per Francesco Marchetti 1572. in 4.00

Tre discorsi sopra il modo di alzare acque da luoghi bassi. In Parma per Set Viotto 1567. in 4.ºº

N' è autore Giuseppe Ceredi.

Trattato della direzione de' Fiumi di Famian... Michelini. In Firenze nella flamperia della Stella 1664. in 4.10

Della natura de' Fiumi trattato fisicomatematico di Domenico Guglielmini. In Bologna per Antonio Pisarri 1697. in 4-10

Due dialoghi di Jacopo Lantieri da Paratico Brefciano del modo di difegnar le piante delle fortezze feconfecondo Euclide, &c. In Venezia per lo Valgrisi 1557. in 4.00

cl niodo di far alloggiamenti campali, di Girolanto Cataneo Novarcie. In Brescia per Tommaso Bozzola 1567. in 4.10

I quattro primi libri d'Architettura di Pier Cataneo. In Venezia per lo Manuzio 1534. in foglio.

I quattro libri dell'Architettura di Andrea Palladio . In Venezia per Bartolommeo Carampello 1581. in foglio.

Idea dell'Architettura di Vincenzio Scamozzi. In Venezia per Giorgio Valentino 1615. tomi 11. in foglio.

Corona Imperiale di Architettura militare di Pier Sardi . In Venezia a spese dell'autore 1618. in foglio.

Architettura di Bastiano Serlio . In Venezia per Francesco Sanese 1566. (libri vi.) in 4.100.

La milizia Romana di Polibio, Tito Livio, e Dionigi Alicarnaffeo da Francesco Patrizi dichiarata, e con varie figure illustrata, la quale appieno intesa non solo darà altrui stupore de'suoi buoni ordini, e disciplina, ma ancora in paragone sarà chiaro quanto la moderna sia disettuosa, e impersetta. In Ferrara per Domenico Mamarelli 1583, in 4.ºº

Paralelli militari del medesimo, ne' quali si fa paragone delle milizie antiche con le moderne. In Roma per Luigi Zanesti 1594. tomi 11. in foglio.

Della trăsportazione dell'Obelisco Vaticano, e delle fabbriche di Sisto V. satte dal Cavalier Domenico Fontana. In Roma per Domenico Basa 1590. in soglio.

Arte militare terrestre, e marittima secondo la ragione, e l'uso de'più valorosi Capitani antichi, e moderni, già descritta, e divisa in quattro libri da

Mario Savorgnano Conte di Belgrado. In Venezia per

Ballian Combi 1614. in foglio.

Il Savorgnano, ouvero del Guerriero novello Dialogo di Ciro Spontone. In Bologna per Vittorio Benacci 1603. in 8.00

#### §. III.

## Scultura , Pittura , e Musica .

Disegno del Doni , partito in più ragionamenti; ne' quali si tratta della Scultura, e Pittura, de' colori, de'getti, de'modegli, &c. In Venezia presso il Gielito 1549. in 8.70

Trattato dell'arte della Pittura, Scultura, e Architettura di Giampaolo Lomazzo. In Milano per Paol Gotardo Ponzio 1585. in 4.ºº

--- Idea del Tempio della Pittura del medefimo In Milano per lo Ponzio 1590. in 4.10

Origine, e progressi dell' Accademia del Disegno de' Pittori, Scultori, e Architetti di Roma, raccolti da Romano Alberti. In Pavia pressa il Bartoli 1604. in 4.10

Discorso sopra la mirabil opera di bassorilievo di cera stuccata con colori , scolpita in pietra negra da Jacopo Vivio. In Roma per Francesco Coattino 1500. in 4.to

Due Trattati , uno intorno alle otto principali arti dell' Oreficeria, l'altro in materia dell'arte della Scultura, dove si veggono infiniti segreti nel lavorar le figure di marmo, e nel gettarle di bronzo, composti da Benvenuto Cellini. In Firenze per Valence Pamizzi 1568. in 4.10

Notizie de professori del Disegno di Filippo Baldinucci da Cimabue in quà ( dal 1260. al 1300. ) In Firenze per Santi Franchi 1681. in 4.00

- Secolo secondo dal 1300. al 1400. distinto in decennali. In Firenze per Pier Matini 1686. in 4.10

Il terzo volume fu lasciato addietro dall' autore . - Parte 11. del Secolo 1v. che contiene tre decennali dal 1550. al 1580. In Firenze per Pier Matini 1688. in 4.10

-- Tre decennali dal 1580, al 1610, ( Parte 111.) del Secolo IV. ) In Firenze per Giuseppe Manni 1702. in 4.™

Vocabolario Tofcano dell'arte del Difegno . In

Firenze per Santi Franchi 1681. in 4.60

Cominciamento, e progresso dell'arte dell'intagliare in rame con le vite de più eccellenti maestri della stessa professione. In Firenze per Giuseppe Manni 1686. in 4.10

- Vita del Cavalier Gianlorenzo Bernini. In Firenze per Lorenzo Vangelisti 1682. in 4.to

Trattato della Pittura di Giorgio Vafari, nel quale si contiene la pratica di essa, divisato in tre giornate. In Firenze per li Giunti 1619. in 4.ta

- Le Vite de'più eccellenti Pittori, Scultori, e Architettori del medesimo. In Firenze per li Giunti 1568. parti 111. volumi 11. in 4." edizione accreseiuta.

Vite de' Pittori antichi descritte, e illustrate da Carlo Dati. In Firenze nella stamperia della Stella 1667. in 4.to

Vite de' Pittori, Scultori, e Architetti moderni, scritte da Giampier Bellori . In Roma presso il Ma-[cardi 1672, in 4.to

Le Vite de'Pittori, Scultori, e Architetti dal 1572. al 1642. scritte da Giovanni Baglioni. In Roma

per Andrea Fei 1642, in 4.00

Vite de' Pittori, Scultori, e Architetti Genovesi scriete da Rafaello Soprani . In Genova per Giuseppe Bottari 1674, in 4.10

Felina Pittrice, vite de'Pittori Bolognesi di Carlo Cesare Malvasia. In Bologna presso il Barbieri 1678. tomi 11. in 4.00

Le maraviglie dell'arte, ouvero le vite degl'illustri Pittori Veneti, e dello Stato, descritte da Carlo Ridolsi. In Venezia per Giambatissa Sgava 1648. tomi 11. in 4.10

Tutte le opere di Giuseppe Zarlino da Chioggia (delle istituzioni , e dimostrazioni armoniche) In Venezia per Francesco Franceschi 1589. tomi 11. in soglio. Edizione accresciuta.

Dialogo della Musica antica, e moderna di Vincenzio Galilei in sua disesa contra Giuseppe Zarlino. In Firenze per Filippo Giunti 1602. in foglio.

Compendio del trattato de' generi, e de' modi della Musica di Giambatista Doni con un discorso sopra la perfezione de' Concenti, &c. In Roma per Andrea Fei 1635. in 4."

—— Annotazioni fopra il Compendio de' generi, e de'modi della Musica. Ivi 1640. in 4.ºº

Discorsi della Musica composti da Vincenzio Chiavelloni. In Roma per Ignazio de' Lazzeri 1668. in 4.10

Difesa della Musica moderna contra la fassa opinione del Vescovo Cirillo Franco, tradotta di Spagnuolo in Italiano. In Perugia per Angelo Laurenzi 1666. in 4.ºº

#### §. IV.

## Matematici Greci volgarizzati .

Degli elementi di Euclide libri xv. con gli Scolj antichi, tradotti prima in lingua latina da Federigo Commandino da Urbino, e con comentari ilhifitati, ed ora d'ordine dello stesso trassportati nella nostra volvolgare, e da lui riveduti. In Urbina per Domenico

Frisolino 1575. in foglio .

Di Erone Alefandrino degli Automati, ouvero macchine semoventi, libri due, tradotti dal Grego da Bernardino Baldi Abate di Guaslalla (con le annotazioni). In Venezia per Giambatista Bertoni 1601, in 4.ºº Edizione sciende.

Onosandro Platonico dell'ottimo Capitano generale, e del suo usicio, tradotto di Grego in volgare Italiano da Fabio Cotta. In Venezia per lo Giolito 1548. in 8.ºº e 1546. in 4.ºº

Polibio del modo dell'accampare, &c. tradotto per Filippo Strozzi. In Firenze per lo Torrentino 1552. in 8.ºº Contiene ancora alcuni apottemmi di Plutarco, e i nomi degli ordini militari d'Eliano.

Eliano del modo di mettere in ordinanza, tradotto per Francesco Ferrosi. In Venezia presso il Giolito

1551. in 8.00

Trattato breve dello Schierare in ordinanza gli eserciti, e dell' apparecchiamento della guerra, di Lond Imperadore, nuovamente dalla Greca nella nostra lingua ridotto da Filippo Pigasetta con le Annotazioni del medessimo. In Venezia per Francesco Franceschi 1586. in 4.ºº

## §. V.

## Matematici Latini volgarizzati.

I dieci libri dell'Architettura di M. Vittuvio, tradotti, e comentati da Monfignor Daniello Barbato eletto Patriarca d'Aquileja. In Venezia per Francesco Franceschi 1567. In 4.<sup>th</sup> Edizione accresciuta. Si trovano impressi anche col comento di Giambatista Caporali in Perugia nella stamperia del Conte Giano Bigazzini 1335. in foglio.

Vegezio dell'arte militare nella commune lingua nuovamente tradotto da Tizzone di Posi. In Venezia per Comin da Trino 1540. in 8.ºº

I tre libri della Prospettiva comune di Giovanni Arcivescovo Cantuariese tradotti in lingua Italiana, e accresciuti di figure, e annotazioni da Giampaolo Cal-

lucci . In Venezia per lo Varisco 1593. in 4.00

Libro del modo di dividere le superficie, attribuito a Macometto Bagdedino, mandato in luce la prima volta da Giovanni Dee da Londra, e da Federigo Commandino da Urbino; con un breve trattato intorno alla stessa del medesso Federigo, tradotti di latino in volgare da Fulvio Viani. In Pesaro per Girolamo Concordia 1570. in 4.ºº

Architettura di Leombatista Alberti tradotta in lingua Fiorentina da Cosimo Bartoli . In Firenze per Lorenzo Torrentino 1550. in foglio grande.

Le Meccaniche di Guidobaldo Marchese del Monte, tradotte in volgare da Filippo Pigasetta. In Vene-

zia per Francesco Franceschi 1581. in foglio.

Parafrase di Alessandro Piccolomini sopra le Meccaniche d'Aristotile, tradotta da Oreste Vannocci. In Roma per Francesco Zannetti 1582, in 4.10

# Classe Decimaquarta.

Teologi .

## Dogmatici .

B Ibbia volgare tradotta da Niccolò de' Malermi. In Venezia per Girolamo Scotto 1565. in foglio. La medesima tradotta in lingua Toscana da Antonio Brucioli . In Venezia per li Giunti 1532. in foglio. E per Bartelommeo Zannetti 1539. in 4.00

- La medesima tradotta dall' Ebraica in lingua. Toscana da Santi Marmocchini dell'ordine de' Predicatori, aggiuntovi il terzo libro de' Maccabei. In Venezia per li Giunti 1538. in foglio.

Dichiarazione dei Salmi di David fatta da Fran-

cesco Panigarola . In Roma per lo Gigliotto 1587. in 8. vo

Epistole, ed Evangeli, che si leggono tutto l'anno alle Messe secondo l'uso del Messale nuovo, tradotti in volgare da Remigio Fiorentino dell'ordine de' Predicatori con alcune annotazioni morali, e quattro discorsi , &c. In Venezia per Giambatifia Galignani 1599. in 4. to con figure in rame .

Pistole, Lezioni, e Vangeli, che si leggono in tutto l'anno alla Messa secondo la consuctudine della facrofanta Romana Chiefa, conforme al Messale riformato da Papa Pio V., tradotti in volgar Fiorentino da Francesco de' Cattani da Diacceto. In Firenze per li Giunti 1578. in foglio . Edizione seconda .

Catechismo, cioè istruzione secondo il decreto del Concilio di Trento, a' Parrochi, pubblicato per comandamento del Santiss. S. N. Papa Pio V. e tra-7.

dotto poi per ordine di S. Santità in lingua volgare da Alesso Figliucci dell'ordine de' Predicatori. In Roma (per Paolo Manazio) 1566 in 8.ºº

Trionfo della Croce di Cristo della verità della Fede Cristiana, di Girolamo Savonarola. In Venezia per Benedetto Bindoni 1535. in 8.ºº l'autore stesso il

fece volgare doppa averlo scritto in latino.

Il Criftiano istruito nella sua legge, ragionamenti morali di Paolo Segneri. In Firenze nella stamperia di S. A. 1686. Parti 111. vol. 11. in 4.ºº

L'Incredulo senza scusa. In Firenze nella stamperia di S. A. 1690. in 4.10 Queste opere sono ristampate

anche dal Baglioni in Venezia.

Esposizione di Luigi Lippomano sopra il Simbolo Apostolico, sopra il Paternostro, e sopra i due precetti della Carità. In Venezia per Girolamo Scotto 1554, in 8,10

Specchio di vera Penitenza di Jacopo Passavanti dell'ordine de Predicatori. In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1585. in 8.ºº Edizione del Salviati. La somma de Sacramenti della Chiesa secondo la

dottrina di Francesco da Vittoria dell'ordine de Predicatori, tradotta di latino in Toscano da Silvano Razzi. In Firenze per Bartolommea Sermartelli 1575. in 12.º

Il libro della Carità del Cardinal Giandomenico Fiorentino dell'ordine de'Predicatori. A San Luca al Jegno del Diamante 1555, in 8.ºº

Lezioni fopra dogmi fatte da Francesco Panigarola in Torino, e da lui dette Calviniche. In Ferrara

per Giulio Vasalini 1585. in 8.00

Risposta di Girolamo Muzio a una lettera di Francesco Betti scritta alla Marchesa di Pescara. In Pesaro 1558. in 8.ºº senza stampatore.

Tre testimoni sedeli, Basilio, Cipriano, e Ireneo. In Pesaro per Bartolommeo Cesano 1555. in 8.ºº

D'n

Difesa della Messa, de' Santi, e del Papato contra le bestemmie di Pier Vireto . In Pesaro presso il

Cesano 1565. in 8.10

Le Vergeriane, discorso, se si convenga ragunar Concilio, trattato della comunione de' Laici; e delle mogli de'Cherici . In Venezia per il Giolito 1551. in 8. ve

Le Mentite Ochiniane . In Venezia presso il Gio-

lito 1551. in 8."

Lettere Cattoliche distinte in quattro libri . In Venezia per Gio. Andrea Valvaffori 1571. in 4.00 - Il Bullingero riprovato . In Venezia per Gio. An-

drea Valvaffore 1562. in 4.00

Risposta d'Ippolito Chizzuola alle bestemmie contenute in tre scritti di Paolo Vergerio contra l'indizione del Concilio pubblicata da Pio IV. In Venezia per Andrea Arrivabene 1562. in 4.00

#### δ. II.

#### Predicatori .

Prediche di Girolamo Seripando fopra il Simbolo degli Apostoli dichiarato co'Simboli del Concilio Niceno , e di Santo Atanasio . In Venezia al fegno della Salamandra 1567. in 4.to

I facri Ragionamenti di Federigo Cardinal Borromeo distinti in dieci volumi . In Milano per Dionigi Gariboldi dal 1632 al 1646. tomi IV. in foglio.

Prediche di Cornelio Musso fatte in diversi tempi , e in diversi luoghi . In Venezia per li Giunti 1582. tomt 11. in 4."

Prediche quarefimali. In Venezia per li Giunti 1588. tomi 11. in 4.00

Prediche non più stampate. In Venezia per li Giunti 1590. in 4.00 Z 2 PrePrediche sopra il Simbolo degli Apostoli, & s. In Venezia per li Giunti 1590. in 4.10

Prediche quarefimali di Francesco Panigarola. In

Roma presso Stefano Paolini 1596. in 4."

Prediche di Gabbriello Fiamma . In Venezia per

Francesco Sanese 1579. in 8."

Discorsi sopra le Pistole, e i Vangeli di tutto

l'anno. In Venezia per Francesco Franceschi 1580. in 8.00

Prediche fatte nel Palazzo Apostolico da Girolamo Mautini da Narni Cappuccino. In Roma nella stamperia Vaticana 1632. in soglio e 1639 in 4.10

Quaresimale di Paolo Segneri . In Firenze per

Jacopo Sabatini 1679. in foglio .

#### ∮∟ III:

## Santi Padri Greci volgarizzati.

Atenagora Ateniese Filosofo Cristiano, dellaresurrezione de'morti, tradotto da Girolamo Faleti.

In Venezia per Aldo Manuzio 1556. in 4.00

Le Prediche del gran Basilio Arcivescovo di Cefarca di Cappadocia già raccolte da suoi scritti per Simone maestro, e camerlingo del sacro Palagio, e ora nuovamente trasportate nella Toscana savella da Giulio Ballino. In Venezia per Gio. Andrea Valvassori 1566. in 8.ºº

Della perfetta verginità, de Santi Bafiño, ed Agoftino con una breve difputa della Cafità, e un fuecinto diforfo in, lode della medefima di Sant Efrem, e alcuni firitualifimi efercizi di Santa Geltrude Vergine, tradotti da Ilarione Genovefe. In Brefita preffo i Marchetti 1566. in 8."

Sermoni di Sant'Efrem, nuovamente dal Greco nella volgar lingua tradotti da Ambrogio Eremita CaCamaldolese. In Venezia al fegno del Pozzo 1545, in 8.ºº

I tredici libri della Preparazione Evangelica di Eusebio Cesariese. In Venezia per Michel Tramezzino:

1550. in 8." fenza traduttore .

I sei libri del Sacerdozio di San Giovanni Grisostomo tradotti in lingua volgare da Scipione d' Afflitto Napoletano. In Piacenza per Francesco Conti 1574. in 4.ºº

Libro del medesimo della Verginità tradotto in lingua volgare da Silvestro Gigli . In Venezia per li

Guerra 1565. in 4.10

Due Orazioni di Gregorio Nazianzeno Teologo, in una delle quali fi tratta quel che sia Vescovado, e quali debbiano essere i Vescovi; nell'altra dell'amore verso i poveri: e il primo Sermone di San Cecilio Cipriano sopra l'elemosina, satta in lingua Toscana dal Commendatore Annibal Caro. In Venezia presso il Manuzio 1560, in 4ºº

Di San Giovanni Damasceno la Paracletica tradotta prima in latino, e poi in Italiano da Lodovico, Marracci. In Roma per lo Komarek 1687. in 24.10

Sermoni di San Giovanni Climaco tradotti da. Pier Marinelli. In Venezia presso Pier Bertano 1607. in 8.ºº

Dionigi Areopagita de divini nomi, tradotto da Valeriano Olmo da Bergomo. In Venezia per Rutilio Borgominerio 1563, in 8.ºº Oggi non se ne tiene per autore l'Areopagita.

#### §. IV.

## Santi Padri Latini volgarizzati .

Gli Vficj di Sant Ambrogio Vescovo di Milano tradotti in volgar Fiorentino da Francesco Cattani da DiacDiacceto, con le annotazioni del medesimo. In Fi-

renze per Lorenzo Torrentino 1558. in 4.10

Di Sant' Agostino libri xxII. della Città di Dio in sogl. non e'è traduttore, ne stampatore, ne luogo, ne anno.

11 medefimo della Predestinazione de' Santi, e del bene della Perseveranza. In Brescia per Lodovico

Britannico 1537. in 4. o fenza traduttore.

— Il medesimo del bene della Perseveranza tradotto da Lodovico Domenichi. In Venezia al segno del Pozzo 1544. in 16.º

— Le divote Consessioni del medesimo tradotte da Vincenzio Buondi. In Venezia per Bolognino Zaltieri 1564. in 4.10

I tredici libri delle Confessioni del medesimo tradotti di Latino in Italiano da Giulio Mazzini Brefeiano con alcune annotazioni. In Roma nella tipografia Medicea per Jacopo Luna 1595. in 4.ºº

Epistol: di San Girolamo tradotte di latino in lingua Toscana da Gianfrancesco Zessi. In Venezia

presso i Giunti 1562. in 4.00

I Morali di San Gregorio Papa (volgarizzati per Zanobi da Strata libri xxxv.) In Firenze per Niccolò di Lorenzo della Magna 1486. tomi 11. in feglio.

Omelie di San Gregorio Papa sopra gli Evangelj. In Venezia per Francesco Bindoni 1543. in 8.vo senza il traduttore.

I Dialoghi di San Gregorio riordinati, e riflampati da Giammaria Tarfia Fiorentino ( con una prefazione per eccitare la gioventù alla lettura de Santi Padri ). In Venezia per Giambatifia Bonfadini 1606. in 12.º

Vite di dodici Santi scritte da Padri antichi . In Venezia per Michel Tramezzino 1560, in 16.º senza il traduttore.

Opere di Giovanni Cassiano delle constituzioni, e dell' e dell'origine de' Monaci, tradotte da Benedetto Ruffi Eremita Camaldolese. In Venezia per Michel Tramezzino 1563. in 4.1°

Sermoni di San Bernardo ridotti in lingua Tofcana. In Firenze per Lorenzo Margiani 1495. in 4.10

fenza traduttore .

Sermoni volgari di San Bernardo fopra le fotennità di tutto l'anno (tradotti da Giovanni da Tuffignano Vefcovo di Ferrara.) In Venezia al fegno della Speranza 1558. in 8.ºº

Trattato di San Cipriano di due forte di martirenze . In Firenze per li Torrentini 1567. in 8.ºº Non è autore San Cipriano, perchè dentro vi fi parla

de' Turchi .

Varj Sermoni di Sant' Agoftino, e d'altri Cattolici, ed antichi dottori, utili alla falute delle anime, meffi infeme, e fatti volgari da Monfignor Galcazzo Vefeovo di Selfa. In Venezia per lo Giolito 1536. e 1567. in 4."

Seconda parte de Sermoni di Sant' Agoftino, Grifoftomo, Bernardo, e Bafilio, tradotti in volgare da Monfignore Galeazzo Florimonzio Vefcovo di Sessa, con alcune Omelie del medesimo. In Venezia,

per Girolamo Scotto 1564. in 4.10

Libro terzo di vari Sermoni di Sant' Agofino, e d'altri Cattolici, ed antichi dottori, utili all'intelligenza fpirituale della Sacra Scrittura, raccolti infieme, e fatti volgari da Rafaello Cafruccio Monaco della Badia di Firenze a imitazione di Monifignor Galeazzo Vescovo di Sessa, éve. In Firenze per li Giunti 1572, in 4.ºº

Il quarto libro de' Sermoni di San Cipriano, di San Bernardo, di Sant' Anfelmo, e d'altri Santi, e Dottori Cattolici, tradotti in lingua Tofcana per Serafino Fiorentino Monaco della Badia di Firenze. In

e

184 DELLA ELOQUENZA ITALIANA LIE. II.
Firenze per il Giunti 1572: in 4.1º Nelle prime Seffoni
del Concilio cominciato in Bologna, e poi terminato in
Trento fil data la cura al Florimonte della medelima
readuzione a pubblica utilita, come gli ferice nella
lettera al Cardinal Cervini, che fil poi Marcello II.
prepofla al tomo primo: di che non hanno avuta notizia gli feritori delle cose del Concilio di Trento.

Opere spirituali di Tommaso Malleolo da Chempis tradotte da Borgaruccio Borgarucci . In Venezia

per Gaspero della Speranza 1574. in 4.00

FINE

Doppo seguita tutta l'impressione del Catalogo si è trovata la mancanza d'alcune cose, e però s'è stimato necessario aggiungerle qui appresso per rendere intera l'antica e più compiuta la moderna impressione, come abbiamo promesso di fare.

Nella pagina 26. della prima Impressione Romana doppo l'ottava linea v'erano queste parole.

Qui fi potrebbono ridurre molti Comentatori de' Poeti che fono nella Classe settima .

Doppo queste parole seguiva.

## Classe Seconda.

Arte Oratoria .

Nella linea 22. di detta pagina v' era.

Demetrio Falereo della Locuzione volgarizzato da Pier Segni con posiille al testo, ed esempli Toscani conformati a Greci. In Firenze per Cosimo Giunti 1603. in 4.ºº

Nella pag. 27. dopps la linea 12. v'erano.

La Rettorica, e Poetica d'Aristotile tradotte di Greco in lingua volgare Fiorentina da Bernardo Segni. In Firenze per Lorenzo Torrentino 1549. in 4.10

La Rettorica d'Aristotile fatta in lingua Toscana dal Commendator Annibal Caro. In Venezia al segno della Salamandra 1570. in 4.10

La Rettorica di M. Tullio Cicerone a Gajo Ereanio tradotta in lingua Toscana da Antonio Brucioli. In Venezia per Bartolommeo de' Zannetti 1528. in 8.ºº

La medesima ridotta in alberi da Orazio Toscanella. In Venezia per Lodovico Avanzi 1566. in 4.º A a Dop-

nement to Grands

Doppo la linea 27. della stessa pag. 27. v'era. Istituzioni Oratorie di Marco Fabio Quintiliano, tradotte da Orazio Toscanella. In Venezia per Gabriella siglito 1568, in 4.10

Pagina 29. doppe

# Classe Terza.

Arte Poctica .

V' era

La Poetica d'Aristotele volgarizzata, e spossa per Lodovico Castolvetro. In Vienna d'Austria per Gaspero Stainboser 1570, in 4.10

La medelima riveduta . In Besilea per Pietro de Se-

dabuoni 1576. in 4.00

Nella pag. 35. doppo la lin.27. v' era.

§. II.

Oratori Greci volgarizzati.

Nella pag.36. doppo la linea 12. v' era.

§. III.

Oratori Latini volgarizzati.

Orazioni di M. Tullio Cicerone tradotte da Lodovico Dolce. In Venezia presso il Giolito 1562. in 4.00 soni 3.

Le Filippiche contra M. Antonio fatte volgari da Girolamo Ragazzoni . In Venezia presso Paolo Manuzio 1556. in 4.º

Nel-

Nella pag. 39. lin. 10. v' era.

#### §. II.

## Lettere Latine volgarizzate .

Epistole samigliari di Cicerone, tradotte secondo i Epistole dell'autore, e con sigure proprie della lingua vulgare. In Venezia presso i figlianti d'Aldo 1545. e 1552. in 8.ºº senza nome del tradattore.

Epistole di Cicerone ad Attico, satte vulgari da Matteo Senarega. In Venezia per Paolo Manuzio 1553. in 3.ºº

Epistole di Plinio, del Petrarca, del Pico della Mirandola, e d'altri Eccellentissimi uomini, tradutte da Lodovico Dolce. In Venezia presso il Giolito 1548. in 8."

Epistole di Seneca, tradotte nella lingua Toscana per Antonsrancesco Doni. In Milano per Giambatista Bidelli 1611, in 8.º Questa è ristampa.

# GIUNTA

Opere di varie materie in prosa, di diversi Autori.

La esposizione di Gebber Philosopho di Misser Giovanni Bracesco da Jorcinovi nella quale si dichiarano molti nobilissimi secreti della natura. In Venezia appresso il Giolito 1551. in 8.ºº

Due Trattati di M. Giovanni Pontani della Liberalità, e beneficenza tradotti per Giuseppe Massaciucoli, e di novo revisti, e ristampati. In Lucca 1561.

in 8.\*°

Opera di M. Francesco Petrarca de' Remedii dell'una, e l'altra fortuna tradotta da Remigio Fiorentino. In Venezia Appresso Gabriel Giolito 1549. in 8.ºº 11 Capitan Generale di M. Girolamo Garimbetti.

In Venezia appresso Glordano Ziletti 1556. in 8.00

I Discorsi filosofici di M. Pompeo della Barba da Pescia sopra il Platonico e divin sogno di Scipione di Marco Tullio. In Vinegia appressa Gio. Maria Banelli 1553, in 8.ºº

Il Nobile . Raggionamenti di Nobiltà partiti in cinque libri di Marco della Fratta , e Montalbano . In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino 1548. in 8.ºº

Dell'Onore Dialoghi tre d'Orlando Pefectti. Nel primo de' quali fi diftrugge l'Onore innato del Conte Annibal Romei. Nel fecondo fi porta l'opinione dell' Autore, e con molte raggioni fi prova le ricchezze effere di maggior valore, e per confeguenza di maggior'onore degne della virtà. Nel terzo fi rifolvono alcuni dubi nati dalle cofe dette, e riprovanfi molte opinioni del Romei, e dell'Albergati. In Verona appresso Angelo Tamo 1624, in 4,000.

Stratagemmi militari di Sesto Giulio Frontino tradotti in Italiano da Marc' Antonio Gandino . In Venezia appresso Bolognino Zaltiero 1574, in 4.10

L'Im-

L'Immagine del Rettore della bene ordinata. Città di Giovanni Tazio Giustinopolitano. In Venezia appresso Giolito 1573. in 4.ºº

Dialogo de'Giuochi, che nelle Veglie Senesi s'usano di fare del Materiale intronato. In Siena appresso

Luca Bonetti 1572. in 4.to

Ordini di cavalcare, e modo di conofeere le nature de Cavalli, emendare i vitii loro, e ammacftrargli per l'ufo della Guerra, e commodità degl'uomini, del Signor Federico Grifone Gentiluomo Napolitano. In Pelaro apprefio Barviolamno Cefano 1556, in 4-9

Trattato di Fabio Albergato Gentiluomo Bolognefe del modo di redurre a pace l'inimicizie private. In Roma per Francesco Zannesti 1583, in foglio edizione bella.

Il medesimo. In Bergamo per Comino Ventura,

e Compagni 1587. in 8. " grande.

Confiderazioni politiche, e morali d'illufti Perfonaggi antichi di Ludovico Zuccolo Accademico Filopono di Faenza rivedute, e corrette, e aggiuntavi una breve rifpofta all' oppofizioni dell'Accademico Pellegrino. In Venezia appresso Mareo Giamai 1623, in 4.10

Governo della famiglia di M. Niccolò Vito Gentiluomo Ragufeo. Nel quale brevemente trattando la vera Economia s'infegna non meno con la facilità, che dottamente il Governo, non pure della Cafa tanto in Città quanto di Contado: ma ancora il vero modo d'accrefcere, e confervare le ricchezze. In Venezia prefle Aldo 1580. in 8.10

Il Scisma d'Inghilterra con altre operette del Signor Bernardo Davanzati . In Fiorenza nella nuova

Stumparia di Massi e Landi 1638. in 4.00

La Nobiltà & Eccellenza delle Donne con difetti, e mancamenti de gli Uomini. Difeorfo di Lucrezia Marinella in due parti divifo. In Venezia appresso Gio. Battissa Ciotti Sanese 1601. in 4.º

Gio.Lo-

Gio Lodovico Vives da Valenza dell'Ufficio del Marito verfo la Moglie, dell'ifitiuzione della femina chriftiana, Vergine, Maritata, e Vedova, e dell'ammaestrare i fanciulli nelle arti liberali. In Milano appressio Gio Annonio degl' Annonio 1561. in 8.ºº

La Difesa di Procopio contro le calunnie di Flavio Biondo con alcune considerazioni intorno al luogo ove segui giornata fra Totila, e Narsete di Monsignor Bernardino Baldi da Urbino Abbate di Guastalla . In Urbino per Marc' Antonio Mazzantini 1627. in 4.18

Pietra del Paragone Politico tratta dal Monte Parnaso dove si toccano governi delle maggiori Monarchie dell'universo, di Trojano Boccalini. Impresso in

Cormopoli per Giorgio Teler 1615. in 4.00

Avvió di Parñaso, nel quale si racconta la povertà, e miseria dove è giunta la Republica di Venezia, e il Duca di Savoja scritta da un Curioso Novellista Spagnuolo con alcune annotazioni molto importanti sopra le cose, che in csio si contengono. Per Valerio Fulvio Savojano, tradotto dalla lingua Spagnola in questa nostra Italiana. In Antopoli nella stamperia Regia 1621: in 4-79.

Castigo essemplare de'Calunniatori Aviso di Parnaso di Valerio Fulvio Savojano . In Antopoli nella

Stamperia Regia 1621. in 4.16

Allegatione per confirmare quanto si serive nell' annotazioni all'avviso di Parnaso al num. 57. cavata dalla vita di Fra Bartolommeo dalla Casa, Vescovo di Chiapa descritta da Fra Michel Pio Bolognese. In An-

topoli nella Stamperia Regia 1621. in 4.00

Diforfo Cattolico, e Apologia historica cavata dal vecchio e novo testamento composta dall'Eccelente Dottore Camillo Borello sopra un giudizio fatto intorno a quella sentenza di Pilato, che li anni pafati si trovata nell' Aquila Città d'Abruzzo. Nella quale si descrivono diversi concetti nobili sì di Teologia.

gia, come anche d'historie, e d'annali, ove con molte autorità, e sentenze de Scrittori approvati si scopre la detta sentenza, e vera o no drizzata alla Santità di N.S. Sisto V. In Napoli appresso la Poratio Salviani 1,588, in 4.ºº

Concettí Politici di M. Francesco Sansovino raccolti dagli scritti di diversi Autori Greci, Latini e Volgari a benefizio, e commodo di coloro che attendono a' governi delle Republiche, e de' Principati in ogni casi di guerra come di pace. In Venezia appresfo Gio. Antonio Bertano 1578. in 4.100

Le Vite de gli Uomini Illustri di Messer Francesco Petrarca. In Veneggia per Gregorio de Gregorii

nell' anno del Signore 1527, in 8."

Le Piacevoli Notti di M. Giovan Francesco Straparola da Caravaggio nelle quali si contengono le favole, con i loro enimmi da dieci Donne, e due Giovani raccontate, cosa dilettevole ne più data in luce. In Venezia per Comin da Trino di Monserrato P antico 1550, in 8:7

Poetica d'Aristotile tradotta dal Greco nell'Italiano da Ottavio Castelli Spoletino Maestro delle Poste del Re Christianissimo Luigi XIII. In Roma per

Domenico Marciario 1642. in 12.º

Della Vicissitudine, o mutabile varietà delle cose nell'universo libri x11. di Luigi Regio Francese tradotti da Hercole Cato; nella quale sotto brevità si ha piena cognizione de i mutamenti universali tanto superiori quanto inseriori, e in particolare degli Stati, Reami, Imperj, e Monarchie &c. In Venezia presso Aldo 1592. in 4.10

Delle Azzioni, e Sentenze del Signor Alessande Medici Primo Duca di Fiorenza Raggionamento d'Alessandro Ceccheregli Fiorentino. In Vinegia presso Gabriel Giolito 1564, in 4.10

La Corona del Prencipe di Ciro Spontone . In Ve-

rona presso Girolamo Discepolo 1590, in 4.10

Trat-

Trattato della Coltivazione delle viti, e del frutto. che se ne può cavare del Sig. Gio. Vittorio Soderini Gentiluomo Fiorentino. E la Coltivazione Toscana delle viti, e d'alcuni Arbori del Signor Bernardo Davanzati Bostiche Gentiluomo Fiorentino . In Firenze per li Giunti 1610. in 4.00

Le sei giornate di M. Sebastiano Erizo mandate in luce da M. Lodovico Dolce, nelli quali fotto diversi fortunati e infelici avenimenti da sei Giovani raccontati si contengono ammaestramenti nobili, e utili di morale filosofia. In Venezia appresso il Muschio

\$590. in 4.0 bella edizione .

I Trattenimenti di Scipione Bargagli dove da. vaghe Donne e da Giovani uomini rappresentati sono honesti, e dilettevoli giuochi, narrate novelle, e cantate alcune amorose canzonette. In Venezia appresso

Bernardo Giunti 1592. in 4.00

D. M. Antonio Maria Amadi Annotazioni fopra una Canzona Morale, in che alcuni utili discorsi si contengono, e molti errori fi scoprono de moderni intorno alla lingua Toscana, e al Boccaccio. Con un breve, e cattolico discorso del Santissimo Sacramento dell' Altare contra Gio. Caluino . In Padova per Lorenzo Palquato 1565. in 4."

Vite de' Prencipi di Venezia di Pietro Marcello tradotte in volgare da Lodovico Domenichi, con le vite di quei Prencipi che furono doppo il Barbarigo fino al Doge Prioli nelle quali s'ha cognitione di tutte le istorie Veneziane sino all' anno 1557. In Venezia per

Plinio Pietrafanta in 4.to

Lo Scettro Pacifico di Berlingiero Gessi Senatore di Bologna . In Bologna per il Barbieri 1675, in 4.00 Spada di Honore libro primo delle offervazioni

Cavalleresche del Senatore Berlingiero Gessi . In Bologna 1671. in 4.10

De fatti d'arme de'Romani libri tre, ne'quali si tratta di ta di tutte le battaglie, e imprese satte da Romani dall'edificazione di Roma sino alla declinazione dell'Imperio raccolte da T. Livio, Plutateo, Dione, Macrobio, Volayerrano, e altri gravissimi Historici e nuovamente dati in luce da M. Francesco Serdonati Fiorentino. In Venezia appresso Giordan Ziletti, e Compagni 1572. in d.ºº

Cronica di Giovanni Carione nella quale comprendefi il computo degl'anni, i mutamenti ne i Regni, e nella Religione, e altri fuccessi, aggiuntovi la guerra belgica, & altre, all'historia seguenti nuovamente tradotta in volgare per Pietro Lauro. In Venezia, senza nome dello stampatore, ma è il Tramez-

zine 1548. in 8."

Le Vite di Plutarco ridotte in compendio per M. Dario Tiberto da Cesena, e tradotte alla commune utilità di ciascuno per Lucio Fauno in buona lingua volgare. In Venezia per Michele Tramezzino 1543. in 8.ºº

Le Vite delle Donne Illuftri della Scritura Sacra novamente descritte da Tomasso Garzoni da Bagnacavallo con l'aggiunta delle vite delle Donne oscure, & Laide dell' uno e dell'attro testamento, e un discorso in fine sopra la nobilità delle Donne. In Venzzia apresso sin. Domenico Imberti 1588. in 4.ºº

Trattato della nobiltà della Pittura compofio ad istanza della Ven. Compagnia di S. Luca e nobilissima Accademia delli Pittori di Roma, da Romano Alberti della Città del Borgo S. Sepolero. In Roma per Fran-

cefco Zanneti 1585. in 4.00

De'veri precetti della Pittura di M. Gio. Battifita Armenini da Faenza. Ne quali con bel ordine—
d'utili, e buoni avvenimenti per chi defidera in effa
farfi con preftezza eccellente, fi dimostrano i modi
principali del difegnare, e del dipingere, di fare le
pitture che fi convengono alle condizioni de luoghi e

B b delle

delle persone. In Venezia appresso Francesco Salvemi in Biri 1678. in 4.10

La Congiura de'Baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando primo raccolta dal Signor Camillo Portio. In Roma 1565, in 4.10

Dialogo del Magn. Cavaliere M. Gio. Maria Memmo. Nel quale doppo alcune filosofiche disputa si forma un Perfetto Prencipe, e una Persetta Republica, e parimente un Senatore, un Cittadino, un Soldato, e un Mercatante. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1562. in 4.19

I due libri della Costanza di Giusto Lissio ne'quali si contiene principalmente un raggionamento intorno a i danni publichi tradotti di latino in lingua volgare dal Sig. Stefano Burone Gentiluomo Genovese. In Genova appresso Giuseppe Paroni 1608. in 4.10

Discorsi Historici universali di Cosmo Bartoli Gentiluomo, e Accademico Fiorentino. In Genova

fenza nome dello flampatore 1582. in 4.10

Ornamenti della Gentil Donna Vedova opera del Sig. Giulio Cefare Cabei. Nella quale ordinatamente fi tratta di tutte le cose necessarie allo stato vidovile, onde potrà fassi adorno d'ogni habito virtuoso, e honorato. In Venezia appresso Christofaro Zannetti 1574-in 8.ºº

Il Vineto di Carlo Stefano . Nel quale brevemente si narrano i nomi latini antichi, e volgari delle viti e delle uve con tutto quello , che appartiene alla cultura delle Vigne alla Vendemia, all'uve raccolte ogni cosa 'dagl' antichi Scrittori, e accomodati a questo nostro uso d'orgisti . In Venezia appresso Vincenzo Vaugrii al Segno d'Erassou 1545. in 8.ºº

Avvifo de' Favoriti, e dottrina de' Cortegiani con la commendatione de la Villa, opera non meno utile che dilettevole tradotta nuovamente di Spagnolo in Italiano per Vincenzo Bondi Mantovano. In Vene-

zia senza nome dello Stampatore, ma si crede Michel Tramezino 1544. in 8.ºº

Dello Specchio di Scienzia universale dell' Eccelente Medico e Chirugico M. Leonardo Fioravanti Bolognese libri tre. Nel primo de' quali si tratta di tutte le arti liberali e mecaniche, e si mostrano tutti i fecreti più importanti, che sono in esse. Nel secondo si tratta di diverse scienzie, e di molte belle contemplazioni de' filossi antichi. Nel terzo si contengono alvune invenzioni notabili utilissime, e necessarie da sapersi. In Venezia appresso Vincenzo Valgrissi 1564in 8.ºº

Ritratto del vero governo del Prencipe dall'esempio vivo del Gran Cosmo composto da Lucio Paolo Roscillo Padovano con due orazioni di Socrate conformi all'istessa materia tradotte dal medessimo di greco in volgare italiano. In Vinegia al segno del Pozzo 1552.

Breve trattato del mondo e delle sue parti semplici e miste con molte altre considerazioni che di grado in grado sarano più notabili, e più degne di cognizione di Jason Denores. In Venezla appresso Andrea Muschio 1571. in 8.ºº

Paraphrasi nella sesta Satira di Giovenale nella quale si ragiona delle miserie degl' Uomini maritati. In Venezia per Carzio Navo e Fratelli 1538. in 8.ºº fenza nome del Traduttore.

Quattro libri de' dubj con le foluzioni a ciascun dubio accomodato. La materia del primo è naturale, del secondo è missa; benche per lo più sia morale, del terzo e amorosa; e del quatto è religiosa. In Venezia appresso Gabriel Giolito 1552. in 8.ºº benché nel terzo si diva amorosa, non però su siamana.

I Discorsi di M. Gregorio Zuccolo nobile Faventino. Ne quali si tratta della Nobiltà, Honore, Amore, Fortificazioni, e Antichaglie, e con opinioni per lo più da tutti gli altri, che ne han scritto fin qui per aventura diverse. In Venezia appresso Gio. Bariletto 1575. in 8.70

La Caccia di Giacomo di Fogliofo con molte ricette e remedj per rifanare i Cani da diverfe malatie tradotta di lingua Francese da Cesare Porona. In Milano appresso Antonio Como 1615. in 8.ºº

Prudentifimi, e gravi documenti circa la elezione della Moglie dello eccellente e edottifimo M.Francefco Barbaro Gentiluomo Veneziano nuovamente dal latino tradotti per M. Alberto Lollio Ferrarefe. In Vinezia apprello Gabrio [Golibio 1548]. in 8.ºº

elli Prencipe di Lucca di M. Nicolao Tegrimi Lucchefe, e del minore Scipione Affricano di M. Antonio Bendinelli da Lucca tradotte da Giufto Compagni da

Volterra. In Lucca 1556. in 8."

L'Ottimo regimento del Magistrato Pretorio di Giovanni Tazio Justinopolitano we brevemente si discorre in che modo si doverebbe governare qualunque Rettore di qualsfivoglia Città o Provincia per seguine laude da sudditi, e honore appresso il suo Prencipe. In Venezia appresso Francesco de Franceschi Sanese 1564. in 8°.

Commentarii di Gabriello Simeoni Fiorentino sopra alla Tetrarchia di Venegia, di Milano, di Mantova, e di Ferrara. In Venegia per Comen de Trino di

Monferrato 1546. in 8.vo

Trattato delle Monete, e valore loro ridotte dal costume antico all'uso moderno di M. Guglielmo Budeo tradotto da M.Gio. Bernardo Gualandi Fiorentino.

In Firenze appresso i Giunti 1562. in 8.00

Discorso sopra il principio di tutti i canti d'Orlando Furioso fatto per la Signora Laura Terracina, detta nell'Academia degl'Incogniti Febea di nuovo con diligenza ristampato e ricorretto . In Vinegia abappresto Domenico Farri 1560. in 8.00

Vita, gesti, costumi, discorsi, lettere di Marc' Aurelio Imperatore con l'aggiunta di molte cose, chenello Spagnuolo che mancavano nella traduzzione Italiana . In Venegia in Cafa de' Figliuoli d' Aldo 1546. in 8.10

Dialogo di M. Tullio Cicerone dintorno alle partizioni Oratorie con la sposizione di M. Rocco Cataneo. In Vinegia per Curzio Trojano del Navo 1545, in 8.ºº

Opere di Marco Tullio Cicerone tradotte in l'ingua volgare di nuovo impresse e corrette degl' Ufficii, dell' Amicizia, della Vecchiezza, le Paradosse il fogno di Scipione. In Venezia 1539. in 8.00 fenza nome del Traduttore.

Sito, e lodi della Città di Napoli con una breve Historia degli Re suoi, e delle cose più degne altrove ne' medefimi tempi avenute di Giovanni Tarchagnota di Gaeta. In Napoli appresso Gio. Maria Scotto 1566. in 8.10

D' Antonio Persio Trattato dell' Ingegno dell' Huomo. In Venezia appresso Aldo Manuzio 1576. in 8.00

Lennio Lennio Medico Zirizeo degl'occulti miracoli, e vari ammaestramenti delle cose della natura con probabili ragioni, e artificiosa congettura confermati. In Venezia appresso Lodovico Avanzi 1560. in 8."

I fegni della natura nell' Uomo di Antonio Pellegrini . In Venezia per Giovanni de' Farri , e Fratelli 1545- in 8.10

Le Fiamme di M. Gio. Battifta Giraldi Cinthio Nobile Ferrarese divise in due parti. In Vinegia ap-

prefo Gabriel Giolito 1548. in 8.00

La Vita di Ferdinando Davalo Marchese di Pefçara feritta per Monfignor Paolo Giovio Vefcovo di Nocera, e tradotta per M. Lodovico Domenichi . In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino 1551. in 8.00

L'Epistole di Phalaride Tiranno degli Agrigentini tratradotte dalla lingua greca nella volgare Italiana . In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1545. in 8.00 fenza nome del Traduttore.

La Guerra fatta da' Christiani contra Barbari per la ricuperazione del Sepolchro di Christo e della Giudea di Benedetto Accolti Aretino tradotta per Francesco Baldelli da Cortona . In Vinegia per Gabriel Giolito 1549. in 8.70

Le Cuerre di Napoli di Giovan Gioviano Pontano nuovamente di Latino in lingua Italiana tradotte . In Venezia per Michel Tramezzino 1544. in 8.00

Il Fenestella d'i Sacerdozi, e d'i Magistrati Romani tradotto di latino alla lingua Tofcana dal Magnifico M. Angelo Motta. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1547, in 8.10

Le Vite di Leon X. E d'Adriano VI. Sommi Pontefici , e del Cardinal Pompeo Colonna scritte per Monsignor Paolo Giovio Vescovo di Nocera, e tradotte da M. Lodovico Domenichi . In Fiorenza ap-

preso Lorenzo Torrentino 1551. in 8.10

Considerazioni di Carlo Fioretti da Vernio intorno a un discorso di M. Giulio Ottonelli da Fano fopra ad alcune difpute dietro alla Gerusalemme di Torquato Taffo con quella parte di effo discorso dell' Ottonelli, la quale pertiene a questo soggetto divisa in 187. particelle, e sotto a ciascuna particella la risposta particolare del detto Fioretti in forma, e ordine di dialogo. In Firenze per Antonio Padovana 1586. in 12.º

Le vite delli più celebri , e antichi primi Poeti Provenzali, che fiorirono nel tempo del Re di Napoli e Conti di Provenza, li quali hanno infegnato a tutti il poetar volgare raccolte dall' opere di diversi eccellenti Scrittori, che in quella lingua le scrissero in lingua Francese da Gio. di Nostra Dama poste, e hora da Gio. Giudici in Italiana tradotte, e date in luce. Per Per le quali oltre le memorand'istorie contenute in ese si dimostra l'antiquità di molte illustri e nobili Case, stanto di Provenza, Linguadoca, e altre Provincie della Francia, che d'Italia, e d'altrove. In Lione

apprello d' Alessandro Marfili 1575. in 8.00

Apologia del Signor Torquato Taffo in difefadella fua Gerufalemne liberata, e vi fono lettere diverse feritte dal medesimo, e d'altri in materia della detta Gerufalemne Liberata con una del Taffo medesimo in lode dell'Ariosto. Come pure il parere del Signor Francesco Patrici in disesa dell'Ariosto. E sinalmente. Le Disese dell'Orlando Furioso dell'Ariosto fatte dal Signor Horatio Ariosto. In Ferrara appresso Giulio Cesare Cagnacini, e Fratelli 1585, in 8.000

Discorii de principii della nobiltà, e del governo, che ha da tenere il Nobile, e il Prencipe nel reggere se medesimo, la famiglia, e la Republica partiti in sei Dialoghi composti per M. Marco de la Fratta, e Mont' Albano. In Venezia nella Bottega Etras-

mo di Vincenzo Valgrisi 1551. in 8."

Dialogo dell' Eccellente Medico M. Giorgio Pittore Villingano del modo di confervare la Sanità nuovamente dalla lingua latina nella volgare Italiana tradutto, aggiuntovi un trattato d' Arnoldo di Villanuova del modo di confervar la gioventù, e ritardar la vecchiezza, e l'argomento del primo libro, che non le ricchezze, ma l'animo è quello che fa l' Uomo ricco, la povertà debba effere defiderata, ma fopra tutto fi debba eleggere la Sanità non altrimente, che un preciofo teforo dell'humana vita. In Vinegia nella Bottego d'Erafimo di Vinenzo Valgrifi 1550. in 8.º

Il fatto d'Armi del Tarro fra i Prencipi Italiani e Carlo Ottavo Re di Francia infieme col affedio di Novara di M. Alessandro Benedetti tradotto per M.Lodovico Domenichi. In Vinegia appresso Gabriel Gibli-

\$0 1549. in 8."

Prophetia de Maomettani, e altre cose Turchesche tradotte per M. Lodovico Domenichi. In Firen-

ze 1548. in 8."

Della nuova Poesia, o vero delle disce del Furioso Dialogo del Signor Giuseppe Malatesta, nel qual non pur si risponde alle oggettioni, che si muovono contra questo Poema, e si mostra, che egli è compofto secondo li veri, e più legittimi percetti Poettie na si si toccar con mano che d'artiscio, e d'eccellenza supera l'opere maggiori di Virgilio, e di Homero e si discorrono molte cose intorno alla nuovapoessa. In Verona per Scholliano della Donne 1380013."

Discorso di Guglielmo Guilleo Alemano sopra i fatti di Annibale. Nel quale dimostrandosi lui effer stato nel valore delle arme superiore a tutti gl'altri Capitani , si discrive generalmente l'ufficio di persetto Capitano tradotto per il Dolec. In Vinegia appresso

Gabriel Giolito 1551. in 12.º

Commentarii di Giovan Candido Giureconsulto de i satti d' Aquileja. In Venezia per Michel Tramezzino 1544. in 12.º

se l'Uomo diventa buono, o cattivo volontariamente difiputa dell'eccellentifimo filosofo M. Simon Portio Napolitano tradotta in volgar per Gio. Battifla Gelli . In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino 1551. in 8.ºº

Il Petrarchista Dialogo di M. Niccolò Franco. Nel quale si scuprono nuovi secreti sopra il Petrarca, e si danno a leggere molte lettere, che il medemo Petrarca in lingua Thosana scrisse a diverse persone cose, rare, ne mai più date a luce. In Vinegia per Gabriel Giolitò 1541. in 8.ºº

Compendio della dottrina di Platone, in quello che è conforme con la fede nostra di M. Francesco de' Vieri cognominato il secondo Verino. In Fiorenza appresso Giorgio Maressotti 1577, in 8.ºº.

Della

Della grandezza di Roma, e del suo Imperio di Giusto Liplio lib. 1v. volgarizati da Filippo Pigasetti, con tre discorsi , l'uno de Sesterzi antichi , l'altro del cadimento dell'Imperi, il terzo delle porte di Roma.

In Roma presso Stefano Paolini 1600. in 800

Origine de' Cavalieri di Francesco Sansovino, nella quale si tratta l'invenzione, l'ordine, e la dichiarazione della Cavalleria di Collana di Croce, e di sprone, con gli statuti, e in particolare della Garriera, di Savoia, del Tosono, e di S. Michele, e con la distintione dell' Isola di Malta, e dell' Elba. In Venezia appresso Camillo , e Rutilio Borgominere fratelli 1566. in 8.00

Altr'edizione delle azioni del Signor Alessandro de Medici primo Duca di Firenze . Raggionamento d' Alessandro Ceccharelli Fiorentino. In Firenze nella flamperia di Bartolommeo Sermartelli 1577. in 8.10

Dialogo della Signora Tullia d'Aragona dell'infinità d'Amore . In Vinegia appresso Gabriel Giolito

1547. in 12.º

Otto libri delle guerre di Alamagna di Girolamo Faleti . In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1552. in 4.00 Somma della filosofia d'Aristotile, e prima della Dialetica, raccolta da M. Lodovico Dolce. In Venezia appresso Gio. Battista, e Marchio Sessa, e fratelli, fenza il tempo.

Monarchia di Nostro Signor Giesù Christo di M. Gio. Antonio Pantera Parentino da lui nuovamente emendata con le addizioni di molte cose. In Vinegia

appresso Gabriel Giolito 1558. in 8.70

Artemidoro Daldiano Philosofo Eccellentissimo dell'interpretazione de' Sogni nuovamente di greco in volgare tradotto per Pietro Lauro Modenese. In Venezia per Gabriel Jolito 1540. in 8.00

La nobiltà delle Donne di M. Lodovico Domenichi . In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1549. in 8.00

Perfette regole, e modi di Cavalcare di Lorenzi-Сc no

no Palmieri Fiorentino Cavallarizzo del Serenissimo Gran'Duca di Toscana. Dove con somma chiarezza ti mostra, e con facilità s'insegna, come si possi ridurre ogni Cavallo all' intiera perfezzione. E infieme fi tratta della natura de' Cavalli, si propongono le loro infermità, e s'additano gli rimedi per curarle. In Venezia appresso Barezzo Barezzi 1625. in 4.10

La gloria del Cavallo opera dell'Illustre Sig. Pasquale Caraciolo divisa in dieci libri. Ne quali oltre gli ordini pertinenti alla Cavalleria si descrivono tutti i particolari, che son necessari nell'allevare, custodire, maneggiare, e curar Cavalli accommodandovi esempi tratti da tutte l'historie antiche, e moderne con industria e giudicio dignissimo d'essere avvertito da ogni Cavaliero . In Venegia appresso Gabriel Giolito

1567. in 4.00

La discrizzione dell' Asia, e Europa di Papa Pio 1I. e l'historia delle cose memorabili fatte in quelle con l'aggiunta dell' Africa secondo diversi scrittori con incredibile brevità, e diligenza. In Vinegia appresso Vincenzio Vaugris a'l segno d' Evasmo 1544. in 8.00

Giorgio Agricola della generazione de le cose, che fotto la Terra sono, e delle cause de' loro effetti, e nature. De la natura di queste cose che da la terra scorrono. De la natura de le cose Fossili, e che sotto la terra si cavano. De le miniere antiche e moderne. Il Bennanno, o de le cose metallice. Dialogo recato tutto hora dal latino in buona lingua volgare. In Vinegia per Michel Tramezzino 1550 in 8.00

Tutti li Viaggi, che si contengono nell' Opera. Viaggio del Magnifico Messer Josaphat Barbaro Ambasciatore della Illustrissima Republica di Venezia alla Tana . Viaggio dell'ifteffo Meffer Josaphat Barbaro in Perfia. Viaggio del Magnifico Messer Ambrogio Contarini Ambasciator di Venezia ad Ussencassan Re di Persia, hora chiamato Jophi. Viaggio di Messer Alvigi di di Giovanni in Îndia. Viaggio del detto in Colocut. Viaggi in Conflantinopoli con la desertizzione della Porta, intrate, spese, e sorze del Gran Tutco. Viaggio, e impresa che sece Solistiani Bassà del 1538. contro Portoghesi per racquistar la Città del Diù in India. In Venegia nelle Case de Figliandi d' Aldo 1545. in 8.ºº

Paraphrasi sopra li tre libri dell' Anima d' Aristotile del R. P. Angelico Buonriccio Canonico Regolare della Congregazione del Salvatore. In Venezia ap-

presso Andrea Arrivabene 1565. in 8.70

Del governo de'Regni fotto morali efempi di Animali raggionanti tra loro tratti prima da la linguia Indiana in Agarena da Lelio Demno Saraceto, e poi dall' Agarena nella Greca da Simeone fetto Philosopho Antiocheno e ora tradotti da Greco in Italiano. In Ferrara per Domenico Mammarelli 1583. in 8.ºº Senza nome del Traduttore.

Herodiano delle vite Imperiali tradotte di Greco per M. Lelio Carani. In Venegia appresso Gabriel Gio-

lito 1551. in 8. "

Dialogi Maritimi di M. Gioan Jacopo Bottazzo, e alcune Rime Maritime di M. Niccolò Franco e altri diversi spiriti dell' Accademia degl' Argonauti . In Mantova per 'Jacopo Bandinelli 1547. in 8.ºº

Trattato del giuoco della Palla di Messer Antònio Scaino da Salò, diviso in tre parti. In Vinegia

appresso Gabriel Giolito 1555. in 8.10

Delle Guerre di Fiandra libri vi. di Pompeo Giuliniano del Confeglio di guerra di S. M. C. e sito Maestro di campo d'infantaria Italiana, posti in luce da Giuseppe Gamurini Gentiluomo Atetino con le sigure delle cose più notabili. In Anversa appresso Yoachimo Treznesso 1609, in 4.ºº grande.

Discorso Universale di M. Agostino Ferentilli.
Nel quale discorrendosi per le sei Età, e le quattro
Ce 2
Mo-

Monarchie fi raccontano tutte l'Hiftorie, e l'origine di tutti gl'Imperj, Regni, e nazioni cominciando dal principio del Mondo fino all'anno 1569. Nel fine del quale fi moftra con diligente calcolo de tempi quanto habbia da durare il prefente fecolo feguitato do in ciò l'opinione d'Elia Rabino e di Lattanzio Firmiano. Aggiuntavi la creazione del Mondo descritta da Filone Hebreo, e tradotta dal medelimo Ferntilli. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1574. in 4.ºº

Esposizione dell'XI. e XII. cap. del IV. libro d'Esdra sopra gl'accidenti passati , e suturi della Revoluzione del grande e tremendo Imperio dell'Aquila quarta & ultima Monarchia nel Mondo composta per M. Marco Antonio Lovisso Udinece. In Versaia ap-

presso Matteo Boselli 1571. in 4.00

Due difcorti di Fauftino Summo, uno intorno al contrafto tra il Signor Speron Speroni, e il giudizio flampato contra la fua Tragedia di Canace e di Macareo. E l'Altro della Nobiltà dell'Eccellente Sig.Fauftino Summo Padovano. In Padova appreffo Paolo Majetti 1500. in 4.ºº

Annotazioni, e difeorfi fopra alcuni luoghi del Decamerone di M. Giovanni Boccacci fatte da Signori Deputati fopra la correzzione di effo Boccaccio stampato l' anno 1527. In Fiorenza nella Stamparia de i Giunti 1574. in 4.ºº

Vita del Prencipe Andrea Doria descritta da. M. Lorenzo Capelloni con un compendio della medefima vita. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1565. in 4.10

Le Imagini delle Donne Auguste intagliate in sistampa di Rame con le vite, e lifosizioni di Enea Vico sopra i riversi dei loro riversi delle loro Medaglie antiche. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1557: in 4.100

Le Antichità di Beroso Caldeo Sacerdote, e d'altri tri Scrittori così Hebrei , come Greci , e Latini che rrattano delle ftesse materie. Tradotte, dichiarate, e con diverse utili , e necessarie annotazioni illustrate da M. Francesco Sansovino. In Vinegia appresso Altobello Salicata 1583. in 4.00

Cento luoghi liberali, e d'ingegno novellamente da M. Innocenzio Ringhieri Gentiluomo Bolognese ritrovati, e in dieci libri descritti. In Bologna per

Anselmo Giaccharelli 1551. in 4.10

La Vita di Mosè composta da Filon Giudeo in lingua greca e tradotta da Giulio Ballino in volgar Italiano. In Venezia appresso Niccolò Bevilacqua 1560. in 4.ºº

Le sei giornate di M. Sebastiano Erizo mandate in luce da M. Lodovico Dolce. In Venezia appresso

Giovan Varisco, e Compagni 1567. in 4.00

Libro de' Pesci Romani di Monsignor Paolo Giovio tradotto in volgare da Carlo Zancamolo. In Venezia appresso il Galtieri 1560. in 4.º bellissima edizione.

Il Cancelliere del Doni. Libro della memoria dove fi tratta per paragone della prudenza degl'antichi con la fapienza de moderni in tutte le azioni del mondo, e fatti honorati d'arme di Dominio, e magiftrato terminando tutto con le proprie fenenze cavate da Greci, da Latini, e dalla nostra lingua, d'uomini Illustri, e fapienti d'ogni stato, grado, e condizione. In Venezia appesse Gabriel Goldita 1562. in 4.ºº

L'arie Vetraria diffinta in libri ferte del R.P.An tonio Neri Fiorentino. Ne quali fi feoprono effett maravigliofi, e infegnato fegreti belliffimi del Vetro nel fuoco, e altre cofe curiole. In Firenze nella flamparia de' Giunti 1612. in 4.ºº

Della cognizione di se stesso, Dialoghi di Messer

Gio.Battifta Muzi. In Fiorenza 1595. in 4.00

Agricoltura tratta da diversi antichi, e moderni Scrittori del Sig. Gabriello Alfonso d'Herrera, e tradotta di lingua Spagnola in Italiana da Mambrino Rosco da Fabriano. In Venezia appresso Fabio. & Azostin

Zoppini 1582, in 4.00

Vaso di Verità; nel quale si contengono dodici resoluzioni vere, e dodici importanti dubi fatti intorno all'origine, Nascita, Vita, Opere, e morte dell' Antechristo del P. Alessio Porri Carmelita nell' Accademia delli Signori Innominati detto l'Accademico Stabile . In Venezia appresso Pietro Definelli , e Girolamo Porri 1597. in 4,10

Delle Vite de Filosofi di Diogene Laertio libri dieci ripieni d'istorie giovevoli, soggetti piacevoli, esempi morali, e di sentenze gravi accresciute, e megliorate di molto da quelle che erano le date fuori nelle passate edizioni dal R. P. D. Gio. Felice Astolfi: Con l'aggiunta d'un compendio delle vite de' più Illustri Oratori, e Poeti, che sieno fioriti per tutto il Mondo ne Secoli a dietro. Abbellite pur hora di figure bellissime di Giosesso Salviati, e accomodate a luoghi loro. In Venezia appresso Grazioso Percacino 1611, in 4.10

Le sette Sposizioni del Sig. Giovanni Pico della Mirandola intitolato Heptaplo fopra li fei giorni del Genesi tradotte in lingua Toscana da M. Antonio Buonagrazia Canonico di Pescia. E da M. Pompeo della Barba raccolte in brevi somme con una pistola del medefimo al Decano di Lucca, che è Epilogo di tutta l'opera . In Pescia presso Lorenzo Torrentino 1555. in 4.00

Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino nel quale si contengono quarantotto Novelle antiche belle d'invenzione, e di file. In Tervigi appreffo Evangelifla Debuchino 1601. in 8.00 v' è altra edizione più antica, e più intera.

La Zucca del Doni. In Venezia per Francesco

Marcolini 1551. in 8, " edizione intera.

I Dilettevoli Dialogi, le vere narrazioni, le facete Epistole di Luciano Philosopho di Greco in volgare

gare tradotte per M. Niccolò da Lorrigo historiate, e di nuovo accuratamente reviste, e emendate. In Vinegia per Francesco Pindoni, e Mapheo Passini Compagni 1535, in 8.ºº

Le Porretane di M. Sabadino Bolognese . In Ve-

nezia per Marchio Sessa 1531. in 8.00

Apparato all' Historia di tutte le Nazioni, e il modo di studiare la Geografia di Antonio Posseviono Mantovano della Compagnia di Giesù, prima in lingua latina uscita in luce nella Stampa Vaticana Pontificia in Roma. Dapoi accresciuta, e stampata in Venezia, e nuovamente stata Italiana dall'issesso Autore. In Venezia presso Gio. Battisa Ciotti Semse. 1598. in 3.ºº

Facczie piacevoli, e fabule, e motti del Piovano Arlotto. Impresso in Venezia per Joanne Tacuino da Trino l' anno 1520. in 8.º edizione più intera di tutte l'altre.

Stratagemmi dell'Arte della guerra di Poliano Macedonico dalla Greca nella volgar lingua Italiana tradotti da Niccolò Mutoni. In Vinegia al fegno d' Erafmo 1552. in 8.ºº

Libro di Natura d'Amore di Mario Equicola di nuovo con fomma diligenza riftampato, e corretto da Lodovico Dolce. In Vinegia appresso Gabriel Giolito

1554. in 12.°

Discorsi di Francesco Patrizi Sanese sopra le cose appartenenti ad una Città libera, e s'amiglia nobile tradotti in lingua Toscana da Giovanni Fabrini Fiorentino a benesizio de' figlioli di Messer Antonio Massimi nobile Romano, M. Domenico, e M. Horatio libri nove. In Vinegia in Casa de' Figlioli d' Aldo 1545. in 8.ºº

E Casi de gli Uomini Illustri opera di M. Giovanni Boccaccio partita in nove libri, ne quali fi trattano molti accidenti di diversi Prencipi incominciando dalla creazione del Mondo sino al tempo suo con le Historie, e casi occorsi nelle vite di quelli insemi con con i discorsi ragioni, e consegli descritti dall' Autore secondo l'occorrenza delle materie tradotti, e ampliati per M. Giuseppe Betussi da Bassano. In Vinegia per Pietro, e Giovan Maria fratelli de i Nicolini da Sabbio 1551. in 8.ºº

Le Vite de i dodici Visconti Prencipi di Milano di Monsignor Paolo Giovio tradotte per M. Lodovico Domenichi. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1549.

in 8.\*\*

Altra edizione della Zucca del Doni con l'Annotomia sopra detta Zucca. In Venezia appresso Francesco Rampazetto 1565. in 8.10

Costantino Cesare de notevoli, e utilissimi ammaestramenti dell' Agricoltura di Greco in volgare nuovamente tradotto per Pietro Lauro Modenese. In Vi-

negia appresso Gabriel Giolito 1549. in 8.70

Arte di corregere la vita humana feritta da Epitteto Filofofo Stoico, e commentata da Simplicio tradotta da M. Matteo Francefchi Cittadino Veneziano. Nella quale fi comprendono maravigliofi precetti e coflumi alla religione Christiana per lo vivere retto, e civile delle persone. In Venezia appresso Francesco Zitetti 1583. in 8.\*\*

Le occorrenze humane per Niccolò Liburnio composte. In Vinegia in Casa de' figliuoli d' Aldo 1546. in 8.00

I Costumi, e la Vita de' Turchi di Gio. Antonio Menavino Genovese da Vultri con una Prophezie altre cose Turchesche tradotte, per M. Lodovico Domenichi. In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino 1551in 8.ºº

Cinque Orazioni di Demosthene, e una di Eschine tradotte di lingua greca in Italiana secondo la verità de sentimenti. In Venezia appresso Barezzo Barezzi 1557, in 8.ºº

Il Galateo di M. Giovanni della Casa, o vero Trattato de Costumi, e modi, che si debbono tenete, o schifare nella commune conversazione opera utilifima à ogni persona virtuosa con una orazione del medesimo a Carlo V. Imperatore sopra la restituzione di Piacenza nuovamente ristampato. In Firenze appresso i Giunti 1500. in 8.7

Problemi naturali, e morali di Hieronimo Garimberto. In Vinegia nella bottega d' Erasmo di Vincenzo

Valgrifi 1550. in 8. "

Selva di varie sentenze, e documenti per quelli che fanno professione di servire in Corte raccolti damolti samoi, ed eccellenti Scrittori antichi, e moderni per Vincenzo Magnini Fiorentino. Ne quali oltre la cognizione che si hà delle cosè di Corte s'impara il modo col' quale l' Huomo possa faviamente reggersi nel tempo dell'una, e dell'altra sortuna. In Firenze per Pietro Nessi, e Compagni 1639, in 12.º

Il Pimandro di Mercurio Trimegisto tradotto da Tomasso Benci in lingua Fiorentina . In Firenze 1540. in 8.70

fenza nome delle Stampatore .

Il Quadrivio di Orazio Toscanella. Il quale contiene un trattato della strada che si hà da tenere in scrivere Istoria. Un modo, che insegna à scriver episticole latine, e volgari con l'arte delle cose, e delle parole che c'entrano. Alcune avvertenze del tesser Dialoghi. Ed alcuni artisci dalle Ode di Orazio Flacco. In Venezia appresso Giovanni Bariletto 1567. in 8.\*\*

Dell'origine di Venezia, ed antiquissime memorie de i Barbari che distrussero per tutto il mondo l'Imperio di Roma. Onde ebbe principio la Citta di Venezia libri undici. In Venezia per Francesco Marcal-

ni 1558. in 8. \*\*

Della nobiltà, ed eccellenza delle Donne dalla lingua Francefe nell'Italiana tradotto con una orazione di M. Aleffandro Piccolomini in lode delle medefime. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1549, in 8.ºº

Opera di M. Giovanni Boccaccio tradotta di latino no in volgare da M. Nicolò Liburnio, dove per ordine d'Alfabeto fi tratta difinfamente de Monti, Selve, Bofchi, Fonti, Laghi, Stagni, Paludi, Golfi, e Mari dell' univerfo Mondo, e delle loro cofe memorabili, come da Poeti, Cofmografi, ò vero Storici fono deferitte. E nel fine fono le Provincie di tutto il Mondo d'Afia, Afsica, Europa, e come furono chiamate dagl' antichi, e come fi nominano di prefente, feritte dal fopradetto Liburnio, Aggiuntovi la favola dell' Urbano del medefimo Bocaccio. In Fiorenza per Filippo Ghanti 1508. In 8.ºº

Gli coftami, le leggi, ell'ufanze di tutte le genti raccolte qui infiemi da molti illustri Scrittori per Giovanni Boemo Hubano Alemanno, e tradotti per il Fauno in questa nostra lingua volgare. In questi tre libri fi contiene l'Asia, l'Affrica, l'Europa . In Venezia

per Michel Tramezino 1542. in 8.00

Altr' edizione delli dilettevoli Dialogi. Le vere narrazioni, le facete epistole di Luciano Philosopho di greco in volgare nuovamente tradotte, ed historiate. In Vinegia per Nicolò di Aristotile detto Zoppinos 1 20 5.110 8.111

I fatti d'arme famos successi tra futte le nazioni del Mondo da che prima han' cominciato à guerreggiare sino ad hora cavati con diligenza da tutti gl' Historici, e con ogni verità raccontati da M. Gio. Carlo Saraceni. Lettura non più utile, e dilettevole generalmente à ciascuno, ma necessaria specialmente à tutti Prencipi, Capitani, Soldati, ed à coloro, e' anno carico, ò governo publico, ò si dilettano della nobilissima protessione militare, si terrefire, come marittima. In Venezia appressionemento Zanare 1600. tont due in 4.º

Il Prencipe del Signor Giulio Cefare Capaccio Gentiluono del Signor Duca d' Urbino tratto dagli Emblemi dell' Alciato con dugento, e più avvertimenti Politici, e morali utilifimi à qualunque Signore per l'ottima erudizione di coftumi, Economia, e governo di Stati.

In Venezia appresso Barezzo Barezzi 1620. in 4.º
GIUN-

## GIUNTA

Storie Varie di diversi Autori .

"Historia di Roberto Monaco della guerra satta da Principi Christiani contra Saracini per l'acquisto di Terra Santa tradotta per M. Francesco Baldelli. In Fiorenza 1552. in 8.ºº fenza nome dello Stampatore. E però del Torrentino.

Principio dell' Historia Romana d' Ansaldo Ceba .

In Genova appresso Giuseppe Pavoni 1621. in 4."

Le Hiftorie del Signor Agoftino di Zarate Contatore, e Configliere dell' Imperadore Carlo V. Dello fcoprimento, e conquifta del Perù, nelle quali fi ha piena, e particolar relazione delle cose successi inquelle bande dal principio sino alla pasificatione delle Provincie, si in quel che tocca allo scoprimento, come al fuccesso delle guerre civili occorse fra gli Spagnuoli, e Capitani che lo conquistarono novamente di lingua Castigliana tradorta dal Signor Alfonso Ulloa. In Vinegia appresso Gabriel Giolito: 1543: in 4.ºº

Memorie Istoriche della Città di Pisa raccolte da Monsignor Paolo Tronci Nobile Pisano . In Liverno

appreffo Gio. Vincenzo Bonfigli 1682. in 40

Cronica delle vite de Pontefici ed Imperatori Romani composta per M. Francesco Petratca, alla quale sono state aggiunte, che da tempi del Petratca infino all'età nostra mancavano. In Venezia per Maestro Jacomo di pinci da Lecco 1507. in 4.ºº

Istoria della Guerra satta da Francesi, e de Tumulti suscitati poi da Sampiero dalla Bastelica nella Corsica libri otto di Michele Merello con una breve dichiarazione dell'istituzione della Compera di S. Giorgio, e de' Principali della Corsica. In Genova appresso Guileppe Pavoni 1607, in 4.10

Compendio d'Antonio Doria delle cose di sua notizia, e memorie occorse al mondo nel tempo dell' Dd 2 La Hiftoria d'Alfonfo Ulloa dell'impresa di Tripoli di Barbaria fatta per ordine del Re Cattolico l'anno 1560. con le cose avvenute a Christiani nell'Isola delle Zerbe con catalogo in sine de Cavalieri di varie nazioni morti nell'assedio di Malta. In Venezia appresso Francesco Rampazzto 1566. in 4º

La Historia di tutte le Città, Ville, Fiumi, Fonti, ed altre cose notabili della Franza, e di tutti i Re di quella tradotta dalla lingua francese nell'Italiana. In Venegia per Michel Tramezzino 1558. in 8.ºº

Giuftino Historico Illustre ne le Historic esterne di Trogo Pompeo tradotto da Bartolomeo Zucchi da Monza. In Venezia presso il Muschio 1590. edizione bella in 4.20

Vè altra traduzione di Giuftino di Tomaffo Porchacchi appreffo Gabriel Giolito. In Venegia 1561. in 4.ºº Commentarii Hiftorici di Monaldo Monaldechi della Cervara. Ne quali oltre i particolari fucceffi della Città d'Orvieto, e di tutta l'antichifima, e nobilifima provincia della Toscana antichamente descritti

ma provincia della Tolcana antichamente descritit if contengono in modo d' annali le cose più notabili , che sono successe per tutto il Mondo dall' edificazione di detta Città d' Orvieto insino all' anno della falute nostra. In Venezia appresso Francesso Ziletti 1584, in 4.ºº Diodoro Siculo delle antiche Historie favolose nuovamente con somma diligenza shampato con la fua Ta-

vola. In Venegia appresso Gabriel Giolito 1547. in 8.º Historia di Aurelio, ed Isabella, nella quale si difputa, chi più dia occasione di peccare l' Huomo alla Donna, o la Donna all' Huomo di lingua Spagnola in Italiana tradotta da M. Lelio Aletipholo. In Vene-

zia 1548. in 8.ºº
L'Historia Ecclesiastica d' Eusepio Cesariense tradotta dal latino nella lingua volgare . In Venezia per
Mi-

Michel Tramezino 1547. in 8.10 fenza nome del Tra-

Historia d'Egisspo-tra i Christiani Scrittori antichissimo delle valorose imprese fatte da Giudei nell'assedio di Geruslaemme; e come su abbattuta quella Città, e molte altre del Passe. Breve somma del medesimo di quanto è compreso nell'opera tradotta per Pietro Lauro Modenese. In Venezia per Michel Tramezino 1548. in 8.ºº

La Historia di Vicenza del Signor Giacomo Marzari. In Vicenza appresso Giorgio Greco 1604. in 4.10-

Historia cattolica de tempi nostri del Sig. Fonteno contra Giovanni Slaidano divifa in xv11. libri tradotta di lingua Francese nella nostra Italiana per M. Giuseppe Orologi . In Venezia appresso Gasporo Bindoni 1562, in 8.ºº

Historie di Ciprian Manente da Orvieto, nelle quali partitamente si raccontano i fatti successi dal 970. quando cominciò l'Imperio in Germania insino al 1400., e dal 1400. sino al 1563. In Venezia appresso Gabriel Giolito 1561., e 1566. tomi due in 4.ºº

Delle Historie de suoi tempi di Natale Conti di latino in volgare nuovamente tradotte da M. Gio. Carlo Saraceni . In Venezia appresso Damiano Zenaro 1589. tomi due in 4.ºº

Historia monastica di D. Pietro Calzolai da Buggiano in Toscana . Nella quale brevemente si raccontano tutti i sommi Pontesici , e quelli che hanno predicata la Fede Christiana à i Gentili , gl'Imperatori, i Re, Duchi , Principi , e Conti , l'Imperatrici , e Reine , ed altre Donne Illustre , e Sante , Huomini dotti , che hanno scritto qualche opera , Santi , i quali sono stati dell'ordine Monastico . In Firenze appresso Lorenzo Torrentino 1561. in 4.ºº

## GIUNTA

Opere varie in verso, e rime sciolte di varj Autori alcune delle quali si sarebbero potute porre à suoi luoghi nella prima impressione Romana.

Primo libro de reali di M. Christofaro Fiorentino detto Altissimo Poeta Laureato cantato da lui all'improviso nuovamente venuto in luce. In Veneggia in 4.º per Govanni Antonio de Nicolini de Sabio nell'umi del Signore 1534. libro rarissimo, e sin ora non conosciuto.

Dita Mundi di Fazio di Gl'Uberti in foglio. In

Vicenzia 1474. edizione rarissima.

La vita diGiuseppe discritta in ottava rima da M.Lodovico Dolco. In Vinegia appresso il Golito 1561. in 4.ºº
L'imprese, e tormamenti con gl'illustri fatti d'arme di Primaleone figliolo dell'invitto Imperatore Palmerino, e di molti altri famosissimi Cavaglieri del suo tempo ridetti in ottavarima da M. Lodovico Dolce di nuovo con diligenza ristampato. In Vinegia 1597. appresso Gib. Battissa, e Gio. Bernardo Sessa in 4.ºº

Rime de diversi Autori Bassanesi raccolte dall' Eccell. M. Lorenzo Mancini. In Venezia appresso Pietro

de Franceschi, e Nepoti 1576. in 4.00

L' Achille, Et Lena di M. Lodovico Dolce, dove egli teffendo P Hiftoria della Ilide d' Homero à quella dell' Enelde di Vergilio ambedue l' ha divinamente ridotte in ottavarima. In Venegia appresso Gobriel Giolito 1571. in 4.ºº

Le Trasformazioni di M. Ludovico Dolce di nuovo ristampate, e da lui ricotrrette, e in diversi luoghi ampliate. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1553. in 4.10

Dell' Hercole di M. Giovanbattista Giraldi Cintio nobile Ferrarese secretario del Signor Hercole seconcondo da Este Duca quarto di Ferrara, canti ventisci

in 4.00 fenza l' anno , e nome di stampatore .

Il fecondo di Virgilio in lingua Tofcana tradotte da Hipolito de Medici Cardinale. In Vinegia per Giovantonio, e Dominico fratelli di Volpini 1540. in 12.º Rime di M. Lodovico Domenichi. In Vinegia

appresso Gabriel Giolito 1548. in 8.00

Rime, e prose di Girolamo Zoppio . In Bologna

appreffo Aleffandre Benacei 1567. in 8.70

Delle rine, e prose di Gabriel Zinano. In Reggio appresso Herculiano Bartoli, con la Coride savola pastorale, e l'Almerigo Tragedia senza l'anno, ma si crede dell'anno 1590. 1592. come si conosce dalle dediche, che si il detto Autore.

Rime di diversi antichi Autori Toscani in dieci libri raccolte, e nel decimo libro si contengono Canzone Antiche d'Autori incerti. In Venegia per 90: An-

tonio, e Fratelli da Sabio 1522. in 8.00

Rime, e Comedie di M. Lodovico Ariosto di nuovo rivedute, e emendate. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1558. in 12.º

Delle Rime di M. Bernardin Ponchini In Vinezia

appreffo Gio: Battifta Somafco 1565.in 8."

L'Eneide di Virgilio tradotte in terza rima dal ingegnoso Poeta M. Thomasso Cambiatore. In Venegia per Bernardino di Vitali Veneziano 1522, in 8.ºº

Selva all' Italia di M. Pietro Vafolli da Fivizano. In Vinegia per Comin de Trino di Monferrato 1547. In 8.ºº dedicase al Gran Cosmo Duca di Fiorenza, dove si deservomo tutte le glorie, e Prencipi d'Ualia in vorsi sciolti.

Opera nuova del magnifico Cavaliero M. Antonio Phileremo Fregofo; la quale tratta de doi Philofophi: Cioe Democrito, che rideva delle pazzie di quefto mondo, e Heraclito che piangeva delle micrie humane divifo in quindici Capitoli. Ex Villa Culturani die 15. Novembris 1505, in 8:9

Cento

Cento novelle morali de'i più Illustri antichi, e moderni Autori Greci, e Latini scelte, e trattate in varie maniere in versi sciolti volgari di M. Gio: Mario Verdizzotti. Nelle quali oltre l'ornamento di varie, e belle figure si contengono molti precetti pertinenti alla prudenza della vita virtuosa, e civile. In Venezia apprello Francelio Ziletti 1586. in 4.ºº

Petrarcha con Doi commenti fopra li fonetti, e Canzoni: El primo del Ingeniolifimo Miffer Francesco Philepho l'altro del Gapientifimo Miffer Antonio da. Tempo novamente addito: Ac etiam con lo commento dell'Eximio Miffer Nicolò Peranzone: overo Riccio Marchessano fopra li Triumphi con infinite nove acute, & eccellente expositione. In Venezia per Albertino da Lissona in fozilo:

Il Canzoniero del Signor Cavalier Fra Tomasso Stigliani dato in luce da Francesco Balducci distinto in otto libri cioè. Amori civili. Amori Passorali. Amori Marinareschi. Amori Giocos. Soggetti Eroici. Soggetti Morali. Soggetti funerali. Soggetti famigliari. In Roma per l'Erede di Bartolemeo Zanuetti 1623. in 12.º

Le nuove fiamme di M. Ludovico Paterno. In Lione appresso Guglielmo Ravilio 1562, in 12.º

I Quattro libri della Caccia di Tito Giovanni Scandianefe con la dimoftrazione del'luoghi de greci, e latini Scrittori e con la Traduttione della Sfera di Procle Grego in lingua Italiana tradotta dall' Autore, cosa a tal foggetto necessario. In Vinegia appresso Gabriel Giolium 1556. in 4.ºº

Le Vergiai Prudenti di D. Benedetto dell' Vva Monaco Cafinenfe. In queflo libro fi contiene il Martirio delle Sante Agata Lucia Agnefa Giuftina, e Caterina con una dedica di Scipione Amnirato all'Iluffrifs. & Eccellentifima Signora Felice Orfina Viceregina di Sicilia. In Firenza nella flamparia di Barto-

lo-

lomeo Sermartelli 1582. in 4.00 opera e questa in verso in rima.

I Fasti d'Ovidio tratti alla lingua volgare per Vincenzo Cartari Regiano. In Vinezia 1551. in 8.ºº

Le Tragedie di Seneca tradotte da M. Lodovico Dolce. In Venezia presso Gio. Battisla, e Marchion Sessa 1559. in 12.º

Rime del Reverendo Monfignor Girolamo Gualdo Vicentino. In Venezia appresso Andrea Arrivabene

1569. in 8."

Rime Platoniche del Signor Celso Cittadini dell' Angiolieri con alcune brevi ipolizioni dello stello Autore sopra le medessime sue rime, nelle quali egii succintamente tratta della scola Theologica, e della Platonica di salire al Cielo per le cose create, e alcuni tegreti misteri del nome d'Amore per via della Cabalah. In Venezia ad issanza di Gio. Martinelli 1585, in 12.º

Sonetti spirituali di M. Benedetto Varchi con alcue risposte, e proposte di diversi eccellentissimi ingeni nuovamente stampati. In Fiorenza nella stamparia de Giunti 1573. in 4.10

Rime spirituali di Gabriel Fiamma. In Venezia presso Francesco de Franceschi Sanese 1573, in 8." Opere degl'a Autori che anderebbero poste à suoi luoghi secondo l'ordine della prima edizione Romana di questa Eloquenza Italiana

Pag. lin. Quarta parte delle Novelle del Bandello in 8; 135. 7. In Lione appresso siessand Marsili 1573. edizione intera con le trè parti Hampate in Lucca in 4: appresso il Bustargo 1554.

Altra edizione di dette Novelle del Bandello. In Milano appresso à Giovanni Antonio des Mitoni 1560. in 8. tomi quattro non così intera come quella di Lucca.

Altra edizione delle medefime Novelle del Bandelo. In Venezia apprefio Camillo Francefebirumi rei na. 1566. E vis vàpure la quarta parte in 8. Hampata, come sipara in Lione 1573; a gentla edizione fi filma la più inferigre unovamente però corretta, e illustrata dal Siguare «Flosio. Ullac osu una eggiunta e'alcumi (enfi morali del Siguare «Granio Centorio degl' Horte mf d cinfenna 9 (apoella fatti.

95. La Divina Comedia di Dante Alleghieri di Firenze fitampara in foglio. In Fologoù 1472 nella quale edizanze c'è il falo test. di Dante, e fi fimari pir corretto tra li fino Elembari manoleritri; che vi fano tlasi del da faa Comedoa, e di erai fimari, e filo era incognita.

139. 16. Delle Relazioni Univerfili di Giovanni Borero
Benefe revitte dall'Autorr, e di nuovo arrichite in infiniti luoghi di cose me morabili, e curiofe parte prima
feconda, e terza romi trè l'ampate in quarro grande.
In Roma nelle cafe del Popolo Romano apprefio Giorgio Ferrari 1595.

V'e pure l'aggiunta fatta alla sua raggion di stato in quarto grande. Nelle case del Popolo Romano

Come ancora la raggion di stato del medesimo stampata. In Venezia in 4. appresso i Giolità 1589, e queste sono le più belle edizioni delle sue retazioni, e raggion di Hato.

85. 5. Altra edizione dell'Orlando Furiofo dell'Ariofto in 8. grande con l'annotazioni, gl'avvertimenti, e le dichiarazioni del Rufcelli di carattere tondo bellifimo la Venezia appresso Vincenzo Valgrisi, 1560.

|                         | 519                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pag. lin.               |                                                                                                             |
|                         | Stampate in Milano in foglio 1479 edizione bellissima .                                                     |
| 182. 25.                | Altr'edizione delli Dialoghi dello stesso S.Grego-                                                          |
| 1.5                     | rio Papa, Stampate in foglio in Venezia 1475. edizio-                                                       |
| 41 7 4                  | ne parimente bella .                                                                                        |
| 179. 4.                 | Trattato del medesimo Girolamo Mazio della.                                                                 |
| .5" 1                   | communione de Laici, e delle moglie de Chierici.                                                            |
|                         | Antitodo Cristiano del medesimo                                                                             |
| <ul> <li>11.</li> </ul> | Cattolica disciplina de Prencipi.                                                                           |
|                         | L' Eretico infuriato.                                                                                       |
|                         | Trattati trè della Santa Eucharistia                                                                        |
|                         | Rifposta all'Apologia Anglicana.                                                                            |
| 2                       | Della Chiefa Romana di effo Muzio.                                                                          |
|                         | L'Opere sudette sono state stampate in un tomo in 4.                                                        |
|                         | In Venezia 1572. appresso Gio: Andrea Valvassori                                                            |
|                         | detto Guadagnino.                                                                                           |
| 157. 21.                | Altra edizione de Capricci del Bottajo di Gio:                                                              |
| 4.                      | Battista Gelli . In Venezia 1550 in 8.                                                                      |
| 70. 4.                  | Altr' edizione del Dialogo di Gioan Giorgio Trif-                                                           |
|                         | fino intitolato il Castellano dove si tratta della Lingua                                                   |
|                         | Italiana dinuovo ristampato, e dalle lettere al nostro                                                      |
|                         | idioma strane purgato. e ricorretto. In Ferrara per                                                         |
| 27.                     | Domenico Martelli 1583. in 8.                                                                               |
| 83. 4.                  | Delle Lettere di diversi Autori raccoke per Ven-                                                            |
|                         | turini Ruffinelli in 8. In Mantova 1547.                                                                    |
| 93. 7-                  | Polissena Tragedia di M. Bongianni Gratarolo.                                                               |
|                         | In Venezia presso Altobello Salicato 1599. in 8.                                                            |
| 93. 13.                 | Perla Tragicomedia in rima libera di Simone Bal-                                                            |
|                         | famino . In Venezia 1596, in 8.                                                                             |
| 165. 26.                | Altro Trattato di Giot Battifta Olevano del mo-                                                             |
|                         | do di ridurre à pace ogni forte di privata inimicizia na-                                                   |
|                         | ta per cagion d'onore in 4. In Venezia 1603. appresso                                                       |
|                         | Giacobo Antonio Somasco, e questa si giudica men-<br>piena di quella in 8. In Milano 1620, perchè quest ul- |
|                         | tima fia edizione accrefcinta.                                                                              |
| 92, 24.                 | Altr'edizione del Giron Cortefe di Luigi Ala-                                                               |
| 92, 24.                 | manni, Stampato in Parigi in 4. 1548.                                                                       |
| 162. 34.                |                                                                                                             |
| (1021 341               | to del Cavalier Ciro Spontone. In Verana nd islanza di                                                      |
|                         | Gio: Battiffa Pigozzo, & Andrea de Roff 1600.                                                               |
|                         | in 4.                                                                                                       |
| 140, 9.                 | Altr'edizione dell'Iftorie della Città di Fiorenza                                                          |
| 44, 9,                  | di M. Jacobo Nardi Cittadino Fiorentino, Le quali                                                           |
| "Link                   | E e 2 con                                                                                                   |
| 41.004                  | L C S CON                                                                                                   |

220

£2.

pag. lin. con tutta quella particolarità, che bifogna contengono quanto dall' anno 1404, fino al tempo dell'anno 1521. è fuccefio. Con un Caralogo de Confajonieri da Giustizia, che hanno feduto nel Supremo Magistrato della Città di Fiorenza . E nella fine un discorso sopra lo Stato della magnifica Città di Lione, novamente pofle in luce . In Lione appreffo Theobaldo Ancelin 1582.

in 4. 159. 3. Altr'edizione del Dialogo di Galileo Galilei Linceo fonra i due maffimi fistemi del mondo Tolemaico . e Conernicano . In Fiorcuza 1710. benche questa fi cre-

de editione di Wapoli . ed è riffampa .

Lettioni d'Accademici diversi Fiorentini sopra 25. Dante, Stampate in Fiorenza appresso il Dons 1547.in 4. Altra edizione dell'Agripanda Tragedia di Antonio Decio da Orte. In Firenza nella Stamperia del Sermartelli 1501. editione più bella delle altre ..

Lettere di Pietro Arctino tomi fei in 8. In Parigi 27.

appresso Matteo il Maestro 1609.

Lettere scritte al Sig. Pietro Aretino da molti Si-82. 28. gnori, Comunità, Donne di valore, Poetl. e altri Eccellentissimi spiriti divise in due libri. In Venetia per Francesco Marcolini 1552, tomi due in 8, editione bella.

162. 27. Della perfezione della vita politica del medefimo Paolo Paruta ma in foglio, e bella edizione ... In Ve-

netia apprello. Nicolini 1582; 165. 19. Altr'edizione delli Discorfi del Conte Annibale Romei Gentil Uomo Ferrarese divisi in cinque giornate nelle quali tra Dame, e Cavaglieri raggionandofi tratta. Nella prima della bellezza. Nella seconda d'A moreumano. Nella terza dell'Honore, dell'ingiustitia del Duello, e del combatter'alla Macchia. Del modo di trattar le paci. & accommodar tutte le querele. Nella quarta della Nobiltà. Nella quinta delle ricchezze, e della precedenza dell'arme, e delle lettere con le rifposte à tutti i dubbj , che in simili materie proponer fi fogliono. In Venenia appresso Francesco Zitetti E585. in 4.

165. 19. Li medefimi di novo ristampati ampliati, e condiligenza corretti divifi in fette giornate aggiuntovi un Dialogo del medefimo Aurore, nel quale fi rende la ca gione non folo di tutte quelle impressioni, chepag. liv. nell'aria fi generano; ma della falledine del Mare, e d l'Terremotos'assegna causa diversa d'Aristotile. su ferrara per Vittorio Baldini 1586, in 4.

155. 11. Arredizione dell'imprefe di Scipione Borgagli Genti Huomo Sancie. Alla prima parte la feconda, e la terza nuovamente agriunte. Dove doppo tutte le opere così feritre à penna, some flampare, che egli potuto hà leggendo vedere di coloro, che della materia dell'imprefe hanno parlato della vera natura di quelle fi raggiona. In Venetia appreffo Francefo de Francefob Senet 1594, in 14.

176. 1. Altr'edizione del Vegetio dell'arte della guerra.

tradotto da Francesco Ferofi. In Venegia appresso Gabriel Giulito 1551, in 8. Et in Venetia 1540, in 8.

93. S. 2. 1. La Thefeida di Meffer Giovanni Boccaccio da... Meffer Tizzone Gaerano di Pofi diligentemente revifia in 4. Impreffa in Venezia per me Girolamo Pentio da Lecco 1528. In versi.

163. 19. Alre' edizione de Tratenti, è vero discorsi di M.
Bartolomeo Cavalcanti sopra gl'ottimi regimenti. In
Venetia appresso Sansovino il Giovane 1571 in 8.

133. 25. Opera jucundiffima novamente retrovata del facundiffimo, & elegantifimo Poeta Meffer Janne Bocchacio in 4. detto l'Urbano edizione belliffima fenzatraduttore, e luogo.

aso. 4. Altr'edizione di Polidoro Virgilio d'Urbino dell' Origine, e degl'irmentori delle leggi costumi, &c. con la esposizione in fine del Pater noster. La Venetia appresso Gabriel Gistito in 8. 1545.

 Altr'edizione migliore delle Lettere, e Rime di Vincenzo Martelli Gentil Huomo Fiorentino di nuovo riltampare, e ricorrette in quelta feconda edizione. In Firenze appresso Cosmo Giunts 1606. in 4.

130. 33. Altr'edizione delle Comedie di Terentio volgasi di nuovo ricorrette, & â meglior traduttione ridotte. In Venezia 1546. in 8. in Cafa da figliuoli di Aldo fenza nome deltraduttore.

22. 27. Lettere di Girolamo Catena primo libro folamente. In R<sub>i</sub>ma preffo Jacopo Torniers 1569, in 8.

121. 3. Rime d'Antonio Ongaro detto l'Affidato Accademico Illuminato. In Farnese per Nicolà Mariani 1600. in 8.

121. 31. Rime Toscane d'Amomo per Madama Carlotta d'Hipag. lin. d'Hisca. In Venegia 1538. in 8. Per Wicold Zopino. e Vincenzo compagni nel fine ponesi l'anno 1522.

74. 3. Altr' edizione della Rettorica di Cicerone tradotta dal medefimo Antonio Bruccioli, e di novo riflampata con la Tavola. In Venezia per Gabriel Giolito 1842, in 8.

150. 19 Di Uberto Foglietta della Republica di Genova libri 11. In Mona per e-Antonio Blado Impressore merale 1550. in S. Dove i fia vedere alla pag. 16. che le cose di Genova comiuciarano à conoscersi uell'anno 1100.

128. 30. Altr'edizione del Filopono di Meffer Giovanni Boccaccio in fine à qui falfamente detto Philocolo diligentemente da Meffer Fizzone Gaetano di Pofi rivi-fto. Ila Venezia da me Jacobo da Lecco 1227. in 8.

27. Lettere volgari di Monfigmor Paolo Giovio Vofcovo di Nocera raccolte per M. Ludovico Domenico, e novament e stampate con la Tavola. In Venetia appresso Gio: Battista, e Marchiou Sessa fratelli 1560. in 8.

755-24 Ragionamento di Monfignor Paolo Giovio Vefoco di Nocera con M. Lodovico Domenichi fopra I motti, e dilegni d'arme, e d'amore, che communemente chiamano imprefercon un Difcorfo di Girolamo Rufcelli inrorno allo feffo foggetto. In Milano appreffo Gio: «Antono degl'a-Antonj 155, in 8.

155. 25. I Discorsi di M. Gio: Andrea Palazzi sopra l'imprese Recitate nell'Accademia d'Urbino ... In Bologna per Alessandro Benacci 1575, in 8.

82. 27. Lettere di molte valorofe Donne, nella quali chiarmeme appare non effer ne di eloquentia, ne di dottrina alli Huomini inferiori . In. Venegia appreffo Gabriel Golibe 1548, in 8.

129. 13. Altr'edizione delle Metamorfofi di Gio: Andrea dell'Anguillara con belle figure adorne. In Venezia presso Marc' Antonio Zaltiero 1607. in 8.

76. 14. Altr' edizione dell'Architettura di Leonbattilta Alberti tradotta in lingua Fiorentina da Cosmo-Bartoli Gentil Hinomo, & Accademico Fiorentino. In Venetia appresso Francesco Francesco Francesco i 1555, in 4-

113. 20. Rime, e Satire di Ludovico Arioño da lui feritte nella fua gioventù con l'annotationi intorno a concetti, e brevi dichiarationi d'alcune Historie, che in pag. lin. este si contengono di M. Francesco Turchi. In Venegia appresso Gabriel Gioliso 1567. in 12. Si pone anche quest edizione, che è più piena, c posseriore.

2. 27. Lettere di Pietro Lauro Modenese . lib. 1. 2. In

Venezia 1553: e 1560. in 8.
. 30. Lettere d' Luca Contile lib. 1. 2. e 3. In Vene-

82. 30. L'ettere di Luca Contile lib. 1. 2. e 3. In Venetia 1564-senza nome dello Stampatore in 8.

120. 32. Altr'edizione bellissima di Pietro Bembo dellefue Rime 3. edizione . In Roma 1548. in 4.

149. 12. Altr edizione negliore di Paolo Diacono della Chiefa d'Aquileja della Origine, e fatti de i Rè Longoberdi tradotta per M. Ludovico Domenichi . In Ve-

regia appreffo Gabriel Gelito 1548. in 8.

164. 22. Duello Libro de Re, Imperatori, Prencipi, Signori, Gentil huomini, & de tutri Armigeri continente disfinde, concorde le Pace, an accadenti, e Judicij con ragione. Exempli, & autoritate de Poeti Hyftoriographi, Philosophi, Legilit, Canoniliti, & Ecclefatici, Opera degnissima, & utilisima à tutti gli spirit gentii. In Venezia per Gregorio. de Gregorio. 1523-in 8.

164. 20. Cornazano de re militari nuovamente con somma diligenza impresso. In Firenze per li Heredi di Phi-

lippa de Giunta 1520. in 8. opera in versi.

160. 11. Altr' edizione del Cortegiano del Co: Baldassar

Castiglione. In Firenze per li Heredi di Philippo di

Gianta 1531. in 8 ...

82.

 Delle Divine. Lettere del gran Marfilio Ficino tradotte in lingua Tofcana per M. Felice Figliucci Senefe ... In Vinegia appresso Gabriel Giolito 1546. tomi 11. in 8.

23. 15. Altr' edizione delle opere di Girolamo Beninvieni. Per gli Heredi di Philippo di Ginnta in 8.

1519Altr' edizione dell'Onofandro Platonico dell'ottimo Capitano generale , e del fito ufficio tradotto da
Greco in volgare Italiano da Fabio Cotta nobile Romano . In Vezepia per Gabriel Gioliro 1546. in 4

146. 30. Altr'edizione de la Historia di Gajo Salustio Crifpo novamente tradotta dal Sig. Paolo Spinola. In-Venezia per Gr.: Andrea Val. esfori 1564. in 8.

160. 32. Il secondo volume dell'Azioni Morali del Conte Giulio Landi, dove si tratta delle virtù intellettuali, & liu, & de li buoni effetti degl'anini humani feconda la incelligeriza Aristorelica, e delle medefine cole trattata fecondo la nostra disciplina Chitikhan. Si discorreancora sopra il volontario d'Aristotile, e di contra poi sova il libero abritrio Critikano, & in astimo trattafi della tripartita felicità fisioficia mondana, e Cristiana con le particolari differenze, convenienze de le sudette cosserta il Fisiofoto, e noi Cristiani. In Piaceuza appresso Pranzi compagni 1575, in 4. ed è quasi fecondo, volume allai raro.

82. 29. Quatro libri di Lettere amorofe di M. Girolamo
Parabolco ricorrette per Tomafio Porcacchi . In Ve-

negia appreffo il Giolito 1568, in 12.

224

 Léttere del Gran Mahumetto Imperator de Turchi feritte à diverfi Re Prencipi ridotte nella volgar lingua da M. Ludovico Dolce infleme con le lettere di Phalaride Tiranno de li Agrigentini . Ju Vinegia apprefic Cabriel Guiliu 1952. 18

96. 22. Discorso di Vincenzo Bonanni sopra la prima Cantica del divinissimo Teologo Dante d'Alighieri del bello nobilissimo Fiorentino intitolata Comedia .

In Fiorenza nella Stamperia di Sermatelli 1572. In 4.

172. 12. Le Bellezze della Città di Fiorenza dove è piena di Pirtura, di Scultara, di fuoi Tempi, di Falazzi, e più norabili artifazi, e più preziofi fi contengono feritte da M. Francefco Bocchi. In Fiorenza 1591. in S. enza nome dello Staupacore.

160. 34. Libro della vita civile composta da Mattheo Palmieri Cittadino Fiorentino. In Firenze per li Eredà di Filippo di Giunta 1529. in 8.

152- 30. Difeía della Città di Firenze, & de 1 Fiorentini contro le calunnie, e maledicentie de maligni compofia da Paolo Mini Fiorentino Medico, e Filosofo. In Lione appresso Filippo Tingbi 1577. in 8.

453. 40. Difcorlo della nobiltà di Firenze, & de Fiorentini di Paolo Mini Medico, Filosofo, e Cittadino Fizentino. In Firenze per Domenico Manzani 1593. in 8.

## INDICE

## DE' COGNOMI DEGLI AUTORI nominati entro il Catalogo.

| A Briani Paolo                                   |                 |                     |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Accademici di Bianchi                            | Pag. 31.91      | Angelucci Teodoro   | 111                   |
| Accaritio                                        |                 | Anfelmo Santo       |                       |
| Accolti Bernardo                                 | 97              | Antinoti Baftiano   | 183                   |
| Accademici Carenari                              | 100             | Antonino Marcaute   | lia 134               |
| Accademico Cofentino .                           | 17. J. 16       | Antonino matcaute   |                       |
|                                                  |                 |                     | rr. C'Bulanciai       |
| Accademici della Crufca<br>Accademici Florentini | 71.55.59.90.96  | Aperto intronato    | seat margarini        |
|                                                  | 90              | Appiano Aleffandrii | 143-144               |
| Accademici della Fucina                          | 149             | Apulejo Lucio       | 148                   |
| Accademici Intronati                             | 104             | Aquilano Setafino   | 113                   |
| Acceto Reginaldo                                 | 61              | Aragona Tullia      | 116                   |
| Adimari Alestandro                               | 118             | Arcano Mauro        | 113                   |
| Adriani Giambatifta                              |                 |                     | co . Fedi Buonanni    |
| Afflitto Scipione                                | 181             | Scipione -          |                       |
| Agocchi Giambatifta                              | 151             | Aretino Lionardo    | 134                   |
| Agoftini Antonio                                 | 154             | Aretino Pietro      | 114                   |
| Agostini Lionardo                                | 153-155         | Argenti Boffo       | 106                   |
| Agostino il Santo                                | 180-151-183     |                     | .86.88.89.99.400-113  |
| Agrefto . Vedi Care .                            |                 | Ariofto Orazio      | 81,87.89              |
| Alamanni Antonio                                 | 114             | Atiftofane          | 11.5                  |
| Alamanni Luigi                                   | 21.101.115      | Ariftotile 73.      | 76;160461464466476    |
| Alamo Varienti Baldaffa                          | rre <u>147</u>  | Armi Giovanni       | ar.                   |
| Alberti Federigo                                 | 110             | Arnigio Bartolomeo  | 113                   |
| Alberti Leandro                                  |                 | Aromatari Ginleppe  |                       |
| Alberti Leombatifta                              |                 | Arriano             | 144                   |
| Alberti Romano                                   |                 |                     | nanini 67.83-310-118. |
| Alciato Andrea                                   | 164             |                     |                       |
| Aldeano . Vedi Villani .                         |                 | Atanagi Dionigi     | 84-124-148            |
| Aleandro Girolamo                                |                 | Atanalio Sante      | 179                   |
| Alessandro Giampiero                             | 88              | Arenagora           | 180                   |
| Alighieri . Vedi Dante .                         |                 | Ateneo Marcantonio  |                       |
| Allacei Lione                                    | 109             | Attendolo Dario     | 165                   |
| Allegri Aleffandro                               | 115             | Attizzato . Vedi G  |                       |
| Altani Arrigo                                    | 108-109         | Averoni Valentino   | 168                   |
| Amadi Antonmaria                                 | 118             | Aurelj Lodovico     | 150                   |
| Ambra Francesco                                  | 101-103-        | B Accelli Girolam   |                       |
| Ambrogio Camaldolese                             | 180             | D Accelli Girolan   | 10 117                |
| Ambrogio Santo                                   | 181             | Bacci Martino       | 270                   |
| Ammiano Marcellino                               |                 | Badeffa Paolo       | 417                   |
| Ammirato Scipione 85.                            | 136.140.156.164 | Bagdedino Macome    | tto 176               |
| Ampelio Lucio                                    | 148             | Baglioni Giovanni   | 173                   |
| Anacreonte                                       | 128             | Raldelli Francesco  | 141-143-145-147-150   |
| Andini Mario                                     | 112             | Baldi Bernardino    | 175                   |
| Angeli Bonaventura                               | 141             | Italdini Baccio     | 141.158               |
| Angeli Bargeo Niccola                            | 92              | Raldinucci Filippo  | 172                   |
| Angeli Bargeo Piero                              | 128.148         | Baldo Cammillo      | 365                   |
| Angeloni Francesco                               | 155             | Ballipo Giulio      | 180                   |

Caporali Giambatifta

Borgarucci Borgaruccio

Ciro

|                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | 22                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | 01.415.411.ivi                                              | Clementini Cefare                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                            |
| 128-191-                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Climaco Giovanni                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Carrario Pietro                                                                                                                                                                                          |                                                             | Clofio Fabio                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                             |
| Carriero Alessandro                                                                                                                                                                                      |                                                             | Coccio Francesco Agnolo                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                            |
| Cattari Vincenzio                                                                                                                                                                                        | 152                                                         | Collenuccio Pandolfo                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                                           |
| Cafa Giovanni 113 *ta                                                                                                                                                                                    | 1.122.136.160                                               | Colonna Egidio                                                                                                                                                                                                                      | £16                                                                                                           |
| Cassiano Giovanni                                                                                                                                                                                        | 181                                                         | Colonna Vittoria                                                                                                                                                                                                                    | 114                                                                                                           |
| Caffio · Vedi Dione ·                                                                                                                                                                                    |                                                             | Colonna Guido                                                                                                                                                                                                                       | 145                                                                                                           |
| Caffiodoro                                                                                                                                                                                               | 149.108                                                     | Commandino Federigo                                                                                                                                                                                                                 | 174-17                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          | 44.43.47.49.                                                | Comparini Lorenzo                                                                                                                                                                                                                   | IO                                                                                                            |
| 30.74.77.80.                                                                                                                                                                                             |                                                             | Contate Niceta                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                            |
| Caltelletti Crilloforo                                                                                                                                                                                   | 103                                                         | Conti Giufto                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                            |
| Castellini Jacopo                                                                                                                                                                                        | 101                                                         | Conte di S. Martino Matteo                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Castiglione Giambatista                                                                                                                                                                                  | 117                                                         | Conti Santi                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                            |
| Caftiglione Baldaffarre                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | 6-123-141-155                                                                                                 |
| Caftravilla Ridolfo                                                                                                                                                                                      | 28.99                                                       | Corbinelli Jacopo 11                                                                                                                                                                                                                | 3-124-133.160                                                                                                 |
| Castrucci Rafaello                                                                                                                                                                                       |                                                             | Cotio Bernardino                                                                                                                                                                                                                    | 131                                                                                                           |
| Cataloni Giampieto                                                                                                                                                                                       | IgE                                                         | Cornaro Luigi                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                            |
| Cataneo Pietro                                                                                                                                                                                           | 171                                                         | Corlini Bartolomes                                                                                                                                                                                                                  | 121                                                                                                           |
| Cataneo Girolamo                                                                                                                                                                                         | ivi                                                         | Corfo Rinaldo                                                                                                                                                                                                                       | 69.116.169                                                                                                    |
| Catena Girolamo nelle giunt                                                                                                                                                                              | e 146                                                       | Corfute Pierantonie                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                            |
| Catani Francesco                                                                                                                                                                                         | 177-181                                                     | Corte Girolamo                                                                                                                                                                                                                      | 140                                                                                                           |
| Catullo                                                                                                                                                                                                  | 88                                                          | Coftanzo Angelo                                                                                                                                                                                                                     | 140                                                                                                           |
| Cavalieri Bonaventura                                                                                                                                                                                    |                                                             | Costo Tommaso                                                                                                                                                                                                                       | 83-621                                                                                                        |
| Cavalcanti Battolommeo                                                                                                                                                                                   | 19-74-163                                                   | Cotta Fabio                                                                                                                                                                                                                         | 171                                                                                                           |
| Cavalcanti Guido                                                                                                                                                                                         | 116                                                         | Crensonino Cefare                                                                                                                                                                                                                   | 141                                                                                                           |
| Cauriana Filippo                                                                                                                                                                                         | 164                                                         | Crusca . Vedi Accademici .                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Ceba Aufaldo 75.78.                                                                                                                                                                                      | 1.119-124-164                                               | Curzio Quinto                                                                                                                                                                                                                       | £48                                                                                                           |
| Cecilio Cipriano . Vedi Cip                                                                                                                                                                              |                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Cecchi Giammaria                                                                                                                                                                                         | 101-105                                                     | Amakeno S. Giovanni                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                                                            |
| Cellini Benvenuto                                                                                                                                                                                        | 174                                                         | Daniello Bernardino                                                                                                                                                                                                                 | 78.91-117                                                                                                     |
| Cenzio Aleffindro                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | 97. ivi 98. ivi                                                                                               |
| Cerretani Cavaliere                                                                                                                                                                                      | 11.9                                                        | 116-133-134-                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                             |
| Cerreto Giambatista                                                                                                                                                                                      | • 26                                                        | Danti Egnazio                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                            |
| Cerredi Giuseppe                                                                                                                                                                                         |                                                             | Darete Frigio                                                                                                                                                                                                                       | 148                                                                                                           |
| Cernoti Lionardo                                                                                                                                                                                         | 102                                                         | Dati Carlo                                                                                                                                                                                                                          | 72.81.173                                                                                                     |
| Celare Cajo Giulio                                                                                                                                                                                       | -146                                                        | Dan Giorgio                                                                                                                                                                                                                         | 147-19                                                                                                        |
| Celariele . Vide Eulebio .                                                                                                                                                                               |                                                             | Davanzati Bernatdo                                                                                                                                                                                                                  | 147                                                                                                           |
| Cervoui Giovanni                                                                                                                                                                                         | 117                                                         | Davila Enrico Catetino                                                                                                                                                                                                              | 13.8                                                                                                          |
| Chempis . Vedi Malleolo .                                                                                                                                                                                |                                                             | Davili Urbano                                                                                                                                                                                                                       | 160-165                                                                                                       |
| Chiavelloni Vincenzio                                                                                                                                                                                    | 174                                                         | Decio Antonio                                                                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                            |
| Chiahrera Gabbriello<br>Chiazzuola Ippolito                                                                                                                                                              |                                                             | Dee Giovanni                                                                                                                                                                                                                        | 176                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | H8423-125                                                   | Det contains                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| Cl. 1C. 1                                                                                                                                                                                                | 179                                                         | Delminio . Vedi Cammillo                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| Choul Gnglielmo                                                                                                                                                                                          | 179                                                         | Delminio • Vedi Cammillo<br>Demetrio Falereo                                                                                                                                                                                        | . 73                                                                                                          |
| Choul Gaglielmo Ckerone Marco Tullio 73.                                                                                                                                                                 | 179<br>153<br>ivi 74.82.167                                 | Delminio - Vedi Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio                                                                                                                                                                        | 132 ivi 1:24                                                                                                  |
| Choul Gnglielmo Ckerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adria · Vedi Groce                                                                                                                                      | 179<br>153<br>ivi 74.82.167                                 | Delminio • Vedi Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicarnaffeo                                                                                                                                                | 73<br>143-144-171                                                                                             |
| Choul Gnglielmo Cxerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adria · Vedi Groce Cingule Antonio                                                                                                                      | 179<br>153<br>ivi 74.82.167                                 | Delminio • Vedi Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicarnaffeo<br>Dionigi Areopagita                                                                                                                          | 73<br>E42. ivi 1.14<br>143-144-171                                                                            |
| Choul Guglielmo Cicerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adria Vedi Groce Cingule Antonio Cin Giambatila                                                                                                        | 179<br>153<br>ivi 74.82.167                                 | Delminio • Vedi Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicatnaffeo<br>Dionigi Ateopagita<br>Dionigi Bartolommeo                                                                                                   | 73<br>143-144-171<br>181<br>129-151                                                                           |
| Choul Gnglielmo Czerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adrà. Vedi Groco Cingule Antonio Cin' Giambatila Ciuonio Vedi Mambelli.                                                                                 | 179<br>153<br>ivi 74.82.167                                 | Delminio - Vedi Cammillo<br>Demetrio Falerco<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicarnaffeo<br>Dionigi Arcopagita<br>Dionigi Bartolommeo<br>Ditte Candiotto                                                                                | 73<br>E41- ivi 1.24<br>143-144-171<br>181<br>E*9-151                                                          |
| Choul Guglielmo Cketone Matco Tullio 73. Cieco d'Adria · Vedi Grote Cingule Antonio Cin Giambatila Ciuonio · Vedi Mambelli · Ciutio · Vedi Giraldi ·                                                     | 17.0<br>151<br>ivi 74.82.167<br>131<br>101.142              | Delminio - Vedi Cammillo<br>Demetrio Falerco<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicarnaffeo<br>Dionigi Atcapagita<br>Dionigi Barrolonmeo<br>Ditte Candiotto<br>Divizzio da Bibbina Bernardo                                                | 73<br>143-144-171<br>183<br>179-151<br>144-118                                                                |
| Choul Guglielmo Cxcerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adria · Vedi Grote Cingule Antonio Cin Giambatila Ciuonio · Vedi Mambelli · Cintio · Vedi Giraldi · Cinuozi Marcantonio                                | 179<br>151<br>ivi 74.82.167<br>131<br>102.412               | Delminio - Vedi Cammillo<br>Demetrio Falcero<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicarmifeo<br>Dionigi Arcopagica<br>Dionigi Bartolommeo<br>Ditte Candiotto<br>Divizio da Bibiana Betnardo<br>Dolce Agoffino                                | 73<br>E41- ivi 1:4<br>143-144-171<br>183<br>179-151<br>444-118<br>54                                          |
| Choul Gnglielmo Cicerone Matro Tullio 73. Cicco d'Adria · Vedi Grote Cine Glambatila Ciuonio · Vedi Mambelli · Cinto · Vedi Graddi · Cinuzzi Marcantonio Cipriano Santo                                  | 179<br>151<br>1vi 74.82.167<br>131<br>102.112               | Delmitio · Vedl Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicatmaffeo<br>Dionigi Atreopagita<br>Dionigi Bartolommeo<br>Ditte Candiotto<br>Divizio da Bibbana Betnardo<br>Dolce Agoffino<br>Dolce Egodovico 67,70,73, | 73<br>E41. ivi 1.4<br>143-144-17<br>13<br>179-19<br>444-18<br>54-85- ivi 04                                   |
| Choul Gnglielmo Cxerone Marco Tullio 73. Cieco d'Adrà . Vedi Groce Cingule Anconio Cin Giambatila Ciuonio . Vedi Mambelli . Ciuonio . Vedi Giraldi . Cimuzi Maccantonio Cipriano Santo Cioliui Aleffando | 179<br>151<br>1vi 74.82.167<br>101.412<br>178.181.131<br>70 | Delmitio • Vedi Cammillo Demetrio Falereo Dione Caffio Dionigi Alicarnaffeo Dionigi Arcopagica Dionigi Bartolommo Ditte Candiotto Divizio da Bibissa Betnardo Doke Agofino Doke Lodovico 67,70,73 202,192,193,195,111               | 73<br>E41. ivi E4<br>143-144-17<br>18<br>17 9-19<br>444-138<br>10<br>10<br>24<br>83-85- ivi 94<br>642-127-129 |
| Choul Gnglielmo Cicerone Matro Tullio 73. Cicco d'Adria · Vedi Grote Cine Glambatila Ciuonio · Vedi Mambelli · Cinto · Vedi Graddi · Cinuzzi Marcantonio Cipriano Santo                                  | 179<br>151<br>1vi 74.82.167<br>131<br>102.112               | Delmitio · Vedl Cammillo<br>Demetrio Falereo<br>Dione Caffio<br>Dionigi Alicatmaffeo<br>Dionigi Atreopagita<br>Dionigi Bartolommeo<br>Ditte Candiotto<br>Divizio da Bibbana Betnardo<br>Dolce Agoffino<br>Dolce Egodovico 67,70,73, | 73<br>E41. ivi E4<br>143-144-17<br>18<br>17 9-19<br>444-138<br>10<br>10<br>24<br>83-85- ivi 94<br>642-127-129 |

| Giuffani Giampiers           | 261           | Latini Latino                 | 150          |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Giufti Vincenzio             | 160           | Lavuzzola Alberto             | 85           |
| Giultino                     | 147           | Lauto Piero                   | 144-145      |
| Giuftiniano Agoftino         | 13.9          | Lenzoni Carlo 68.97 #         | elle giunte  |
| Giuftiniani Giovanni         | 171           | Leo Rernardino                | 13.6         |
| Giustiniano Girolamo         | EL7. ivi      |                               | s v' è que-  |
| Giuftiniano Orfatto          | 113.118       | Ao numero                     |              |
| Grandi Jacopo                | 153           | Leoniceno Niccolò             | 143          |
| Gratarolo Bongiovanni        | 94            | Leporeo Lodovico              | 11.9         |
| Grannini Antonfrance(co      | 103 - IVI     | Lefeina . Vedi Lafena .       |              |
| Gregora Niceforo 150-808     | è sell'Indice | Leto Pomponio                 | 149          |
| Gregorio Nazianzeno          | 181           | Liburnio Niccolò              | 96.119.134   |
| Gregorio Papa Santo          | 182           | Lalio Zaccheria               | 149          |
| Crisoftomo S. Giovanni       | 181. 182      | Lionardi Alessandro           | 2.7          |
| Grizio Piero                 | 116           | Lionardo di Capoa             | 145          |
| Groto Luigi                  | 97, 101, 111  | Lippi Lorenzo                 | 116          |
| Gualandi Giambernardo        | 167           | Lippomano Luigi               | 178          |
| Gualtetuzzi Carlo            | 134           | Livio Tiro                    | 145          |
| Gultieri Flavio              | 152           | Lollio Alberto                | ·III-129-131 |
| Guarini Batifta 84. 108      | 3. цо. ш. п   | Lombardelli Otazie 70.74      | 90.161-145   |
| Guarini Batilta              | 167           | nelle giunte                  |              |
| Guaftavini Giulio            | 87.88.50      | Lomazzo Giampaolo             | 174          |
| Guazzo Stefano               | 160           | Longobardi . Vedi Bartoli Dai | nielo .      |
| Guglielmini Domenico         | 170           |                               | nio 107-108  |
| Guglielmo Arcivescovo di 7   |               | Lottini Angelo                | 118          |
| Guicciardini Francesco       | 136-137-163   | Lottini Granfrancesco         | 163          |
| Gidiccione Giovanni          | 120           | Lucano                        | 131. ivi     |
| Guidotti Galeotto nelle giun |               | Luchmi Benedetto              | 143          |
| Guiducci Mario               | 158           | Lucrezio                      | 15           |
| E Guidance mario             | 22 2          | Luigini Federige              | 161          |
| Erocle                       | 166           | Zangara                       | 1 8          |
| Ilatione Genovele            | 147           | VI Achiavelli Niccolò         | - 168        |
| Imperiali Gianvino ntio      | 87            | Magalotti Lorenzo             | 159          |
| Infarinato . Vedi Salviati   |               | Maggi Cefare                  | 148          |
| Inferigno . Vedi Roffi       |               | Maggio Lucio                  | 2 0          |
| Ingegneri Anglo 77-          | 04.115.13.0   | Magini Givannantonio          | 144          |
| Infensato Estatico · Vedi Ma | Coi Ho 109    | Magnanimi Ottavio             | 253-115      |
| Interiano Paolo              | ****          | Magno Celio                   | 113          |
|                              | 153, 103      | Malacreta Giampiero           | 110-111      |
| Intronato . Vedi Bargagli .  | 166           | Atalarella Ginfeppe           | 86           |
| Ippocrate<br>Ireneo Santo    | 178           |                               | 84           |
|                              | 170           | Malavolti Orlando             | 140          |
| Ifa Ottavio                  |               | Malermi Niccolò               | 171          |
| Ifocrate                     | \$1. 163      | Malleolo Tommafo da Chempi    | s 184        |
| I tout Diame                 |               |                               | 174-134      |
| Actaio Diogene               | 145           | Malespini . Vedl Giacomini ,  |              |
| Lamone Puccio . Vedi Mini    |               |                               | 238          |
| Lampugnani Agoftino          | 73            |                               | 71           |
| Lanci Cornelio               | 105           | Manerti Anronio               | 94           |
| Landi Giulio                 | 140. 100      | Manfredi Muzio                | 94           |
| Laudini Criftoforo           | 96.147        | Mantova . Vedi Benavidet .    | _            |
| Lantieri Jacopo              | 170           | Manuzio Aldo                  | 1.116.14.141 |
| Lapim Frofino                | 117           | Manuzio Paolo                 | 83. iv       |
| Lafca . Vell Grazzini        |               | Matcellini Valerio            | 113-160      |
| Lafena Piero                 | 140           | Marcellio Ammiano             | 1+           |
| Latini Brugetto              | IS 0. 134     | Mercello traumano             | Alar.        |

| έξĠ                                             |                       |                                                                  |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marchetti Aleffandro                            | 148                   | Nardi Jacopo                                                     | 140.146        |
| Marchucci Olimpio                               |                       |                                                                  | 154            |
| Marefcotti Ercole                               | 100                   | Nini Etrore                                                      | 111            |
| Marinella Lucrezia                              | 124.116               | Nini Giacinto<br>Niciel: . Vedi Fiorceti .                       | 151            |
| Marinelli Pietro                                | 181                   | Niciel: . Vedi Fioretti .                                        |                |
| Marino Giambatifta                              | 91                    | Noci Carlo                                                       | 112            |
| Marmitta Jacopo                                 | ¥12                   | Nomifenti, Vedi Talloni.                                         |                |
| Marmocchini Santi                               | 177                   | Notes Gialone 74-76.81.109                                       | 110464469      |
| Marracci Lodovico                               |                       |                                                                  |                |
| Marta Orazio                                    | 26.136                | O Ddi Muzio                                                      | 170            |
| Marrelli Lodovico                               | 91,114,111            | Oddi Muzio<br>Oddi Niccolò degli<br>Oddi Sforza<br>Odoni Rinaldo | 89.128         |
| Marrelli Niccolò                                | 83                    | Oddi Sforza                                                      | 104            |
| Martelli Vincenzio                              | 81                    | Odoni Rinaldo                                                    | 118            |
| Marrinelli Bonifacio                            | 88                    | Oldoini Bernaldo                                                 | 150            |
| Martini Rafaello                                | 104                   | Olevano Giambatista                                              | 165            |
| Marrinone Gianfrancesco                         | 166                   | Olnio Valeriano                                                  | 181            |
| Marciano Levanzio                               | 86                    | Omero                                                            | 88             |
| Mafeardi Agostino                               | 70                    | Ongaro Antonio<br>Oradini Lucio<br>Orazio                        | 112            |
| Mafini Filippo                                  | 120 177               | Oradini Lucio                                                    | 117            |
| Massimo Tirio                                   | 166                   | Orazio                                                           | 76.118.119     |
| Matlimo Valerio                                 | 148                   | Orlandi Giovanni                                                 | 86             |
| Maffucci Niccolò                                | 101                   | Orologi Giufeppe                                                 | 119-149        |
| Materiale . Vedi Bargagli .                     | 121                   | Orfi Giangiuleppe                                                | 70             |
| Marraini Chiara                                 | ***                   | Orfilago                                                         | 117            |
| Mauro . Vedi Arcano .                           | 14/                   | Ortica della Porta Agoftino                                      | 146            |
| Mautini Girolamo                                | *08                   | Ottonajo Giambatista                                             | 114            |
| Mazzini Giulio                                  |                       | Orronelli Giulio                                                 | 89             |
| Mazzoni Jacopo                                  | 98. 99.100            | Ouidia                                                           | 119.153        |
|                                                 |                       |                                                                  | 2-9-233.       |
| Medici Lorenzo 114                              |                       | P Alladio Andrea                                                 | 171            |
| Melampodio . Vedi Aromata                       | -97.123.130           | Pallavicino Sforza 71.75.162                                     | melle giune    |
| Melifone . Vedi Taffoni .                       | .,.                   | Pallational States 711/1100                                      | mens Prins     |
| Mellini Domenico                                |                       | Panciroli Guido                                                  | 152            |
| Memo Giammaria                                  | 141                   | Panigarola Francesco 73.81.                                      | 17             |
| Mento Glammatia                                 | 74-157                | Panigatora Planteted /3.01                                       | 7/114041/04    |
| Menagio Egidio 72                               | 409-119-111           | 180e<br>Deele Disease                                            |                |
| Menini Otravio                                  | 113                   | Paolo Diacono                                                    | 145            |
| Meuni Vincenzio nelle giunte<br>Mercati Michele | 145                   | Paolo Lucio                                                      | 163            |
| Messia Pietro                                   | 154                   | Papazzoni Vitale                                                 | 70<br>406.ivi  |
| Metelli Scipione                                | 149                   | Parabosco Girolamo<br>Pare Signor di                             |                |
| Meterii Scipione                                | 103                   | Parc Signor di                                                   | 15.7           |
| Michele Agostino<br>Michelini Famiano           | 77.95                 | Parrenio Bernardino<br>Parura Filippo                            | 72             |
|                                                 | 170                   | Parura Finppo                                                    | 153            |
| Minturno Antonio                                |                       | Paruta Gianjacopo                                                | 84             |
| Minucci Paolo                                   | 116                   | Parura Paolo                                                     | 137-162        |
| Mirabella Vincenzo                              | 153                   | Paffavanti Jacopo                                                | 178            |
| Molza Francescomaria                            | 113-115               | Paterno<br>Patrizj Francesco 75.78.79.8                          | ш              |
| Montano Accademico Cocenti                      | no <u>15 s</u>        | Patriz) Franceico 75.78.79.0                                     | 7. 141 99.119. |
| Monre Guidobaldo                                | 176                   | 12 3 . 168 . 17 I.<br>Paufania                                   |                |
| Morigi Giulio                                   | 131                   | Paulania Consult                                                 | 144            |
| Morra Ifabella                                  | 116                   | Peliegrino Cammillo                                              | 0.88.90.153    |
| Mullo Cornelio                                  | 179                   | Pepe Crescenzio . Vedi Tasse                                     |                |
| Muzio Girolamo 70.76.83.                        | <u> 112-120</u> -141- | reigamini Jacobo                                                 | 73             |
| 151.164.178. nelle giunte                       |                       | Périlo 130-146.                                                  | nelle giunte   |
| N Ali Marcantonio                               |                       | Persio Ascanio 145.                                              | nelle giunte   |
| A An Marcantonio                                | 91                    | Pescerti Orlando                                                 | 71-90/111      |
|                                                 |                       |                                                                  | Pe-            |

|                                         |      |                          | 231              |
|-----------------------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Petrarca Francesco 97. ivi 99.116.117.  | n\$. | Rifoluto                 | 114              |
| 119-120-121-133-134-                    |      | Romei Annibale           | 169              |
| Pico Giovanui                           | 123  | Rofario Criftoforo       | 130              |
| Piccolomini Aleffandro 73.76.204-1      |      | Rofeo Mambrino           | 13 0.16 3        |
| 161.169.176. nelle giunte               | _    | Rofitini Bartolommeo, e  | Pietro 128.149   |
| Piccolomini Porzio                      | 157  | Roffi Baltiano           | 89. ivi 50.16    |
| Pierio Valeriano Giovanni               | 69   | Roffi Giuseppe           | 169              |
| Piero Giovanni                          | 39   | Roffo Paolo 116-124-14   | 5.148.15 8.nelle |
| Pietra Maestro Niccodemo                | 114  | giunto.                  |                  |
| Pigafetra Filippo 87.115.               |      |                          | 113.123          |
| Pigna Giambatifta 70.85.86.141.         | 154  | Rucellai Gioyanni        | 93-115           |
| Pignoria Lorenzo 87.                    |      | Ruth Benedetto           | 182              |
| Pindaro                                 | 128  | Rufo Selto               | 148              |
| Pino Bernardino                         | 21   |                          | .72.85. ivi 117  |
| Pirani Paolo                            | 80   | 122-132-133-150-155- nel | e giuni e        |
|                                         | 166  |                          | 155              |
|                                         | 151  |                          |                  |
| Platone                                 | 166  | S Acra Scrittura         | 177              |
| Plauto                                  |      | Sacrobolco               | 169              |
| Plinio Secondo 147-                     |      |                          | 154              |
|                                         | 81   |                          | 158              |
| Plutarco 144,145.167.                   | 75   |                          | 146              |
|                                         | 76   | Salvi Lotenzo            | 71               |
|                                         | 43   | Salviani Gaspero         | 315              |
| Polibio 142.144.171                     |      |                          | 88-90-102:103.   |
| Politi Adriano 71.84-1                  | 47   | 118.133 134-147-16:.     | ,,               |
| Pona Carlo                              | 91   | Sanconcordio Battolommeo | 160              |
| Ponzo Scipione                          | ı,   | Sannazaro Jacopo         | 111.171          |
| Porraechi Tommafo 82.85.86.112.1        | ď.   |                          | .72.75.80.112.   |
| 137-139-144-148-154-                    |      | 113.132.137.162.ivi      | 7-77             |
| Porta Agoltino . Vedi Ortica .          |      | Sardi Piero              | 171              |
| P rta Giambatifta 106.                  | ivi  | Sarda Aleffandro         | 96.135           |
|                                         | 91   | Saffo Jacopo             | 122              |
|                                         | 65   | Savio Giovanni           | 111              |
|                                         |      | Savonarola Girolamo      | 178              |
|                                         | 45   | Savorgnano Mario         | 172              |
|                                         | 93   | Scaino Astonio           | 367              |
|                                         | 31   | Scamozzi Vincenzio       | 171              |
| _                                       | 25   | Secchi Niccolò           | 105              |
| Q Unatromeni Sertezio                   | 11   | Segneri Paolo            | 178.180          |
|                                         | 17   | Segni Agnolo             | 77               |
|                                         | -    | Segni Bernardo           | 27-:66           |
| R Agazzoni Girolamo                     | 6    | Segni Piero              | 26               |
| Rainaldo Francesco . Vedi Pallavicini . | -    | Senarcga Matteo          | 3.9              |
|                                         | ,    | Segeca                   | 131-168          |
|                                         |      | Senofance                | 143-144          |
| Razzi Silvani 141-17                    |      | Serafino. Vedi Aquilano. | -43.44           |
| Redi Francesco 115-15                   |      | Serdonati Francesco      | 148,150          |
|                                         |      | Seripandi Girolamo       | 179              |
| Remigio . Vedi Fiorentino .             |      | Serlio Baftiano          | 171              |
|                                         |      | Severano Giovanni        | 152-154          |
|                                         |      | Severini Marcaurelio     | 71-121           |
|                                         |      | Severino Boczio          | 168              |
|                                         |      | Sicco. Vedi Molza        | 115              |
| Rinuccini Agnibale 77:                  |      | Simeoni Gabriello        | 123-15E          |
| *SHIRECIP PLUIDONS 775                  | */   | THE COLUMN               | 27.17            |

| 232                      |                   |                                  |                    |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Simeone Maestro del face | o Palagio 180     | Torfellini Orazio                | , 159              |
| Sarrito Accademico . Ve  | edi Dari .        | Tofcanella Ottzio                | 74.86              |
| Socino Mariano           | 164               | Triffino Giangiorgio             | 70.74.78.92.93.    |
| Sofucie                  | 117-118           | 101.12 2.156.                    |                    |
| Soprani Rafaello         | 173               | Tucidide                         | 143-144            |
| Sordi Piero              | 158               | Turchi Francesco                 | 84.119             |
| Speroni Sperone 5        | 4.93-100-135-163  | Tuffiguano Giovanni              | 183                |
| Spilimbergo Irene di     | 137               | 17                               |                    |
| Spontone Ciro            | g 9.161.172       | V Aleriano · Vedi P              | ierio ·            |
| Stazio                   | 131               | Valguarnera Mariano              | 293                |
| Stelluti Francesco       | 130               | Valle Piero della                | 7.9                |
| Stigliani Tommafo        | 91                | Vallone Giovannantosi            | a 146, nelle       |
| Strabone                 | 144               | eiunte.                          |                    |
| Strata Zanobi            | 181               | Valori Niccolò                   | 138                |
| Strozzi Filippo          | 175               | Valvasone Erasino                | 115.118.138        |
| Strozzi Francesco        | 143               | Valvaffore Clemente              | 85                 |
| Strozzi Giambatifta      | 71                | Vannocci Oreste                  | 176                |
| Strozzi Giovanni         | 26                | Varchi Benedetto 68              | .69.96.98.103.113. |
| Subafiano . Vedi Arema   | mia.              | 219-121-ivi 122-135-4            | 68.                |
| Suetonio                 | 148               | Varienti . Vedi Alamo            | -                  |
| Summo Faultino           | 77-111            | Vafari Giorgio                   | 175                |
|                          |                   | Uberti Alestandro                | 97-119-13-4        |
| Sulio Giambatista        | 161               | Vegezio                          | 176                |
| Time                     |                   |                                  | 1/0                |
| 1 Acito Cornelio         | 147-164           | Veilutello Aleffandro            | 96.117             |
| Talentoni Giovanni       | 74-118            | Velo Giambaufta                  |                    |
| Tanci Mario              |                   |                                  | 26                 |
| Tanfillo Luigi           | 125               | Veniero Maffeo<br>Ventura Comino | 94                 |
| Tarcagnora Giovanni      |                   |                                  | 164                |
| Tarlia Giammaria         | 181               |                                  | 143                |
| Tartaglia Niccolò        | 169               | Verdizzotti Giammaria            | 84                 |
| Taffo Bernardo           | 77.83-91-112.     | Vergerio Pierpaole               | 179                |
| Taffo Ercole             | 315               | Verino Francesco                 | 26428              |
| Taffo Torquato 78.84.5   | 18.89. IVI MI 90. | Ugonio Pompeo                    | 152                |
| 91-91-97-129-111-114-1   | 6.161.165.        | Viani Fulvio                     | 176                |
| Taffoni Aleflandro 72    | .U5:110:119. ivi  | Vico Enea                        | 154                |
| Tazio Achille            | 146               | Vieri Franceico                  | 158                |
| Tebaldo Antonio          | 113               | Villani Filippo                  | 138                |
| Tebalduccii . Vedi Giaco | maigs .           | Villani Giovanni                 | 33.8               |
| Tranquillo Cajo Suetonio | 148               | Villani Marteo                   | 138                |
| Telefio Bernardino       | 157               | Villani Niccola                  | 79-92              |
| Teocrito                 | 110.128           | Villifranchi Giovanni            | 113                |
| Teofrafto                | 146               | Vintimiglia Giovanni             | 253                |
| Terenzio                 | 130               | Vireto Piero                     | 179                |
| Terminio Antonio         | 215               | Vergilio                         | \$8-1 ± B          |
| Terracina Laura          | 116               | Virgilio Polidoro                | 170                |
| Tefta Lauro              | 251               | Virruvio                         | 174                |
| Timeo                    | 266               | Vittorelli Andrea                | 152                |
| Titi Roberto             | 125               | Vittoria Francesco               | 139                |
| Tito Livio               | 146-171           | Viviano Vincenzo                 | 170                |
| Tolommei Claudio         | 69.83.144.103     | Vivio Jacopo                     | 172                |
| Tomitano Bernardino      | 74                | Vizzani Pompeo                   | 378                |
| Tommali Francesco        | 161               | Voluseno Florenzio               | 161                |
| Tommafo d' Aquino il Sa  |                   | 7                                |                    |
| Toralto Vincenzio        | 78                | Arlino Giuseppe                  | 124                |
| Torello Pemponio         | 161               | Zeffi Gianfranceico              | 182                |
|                          | 201               |                                  | Zip-               |
|                          |                   |                                  |                    |

## GIUNTA

### Delle cose lasciate nella prima Edizione:

| Bruccioli Antonio     | 185      | Falerio Demetrio   | 18 c    |
|-----------------------|----------|--------------------|---------|
| Caro Annibale         | 185      | Ragazzoni Girolamo | 18¢     |
| Castelvetro Ludovico  | 186      | Segni Bernardo     | 184     |
| Cicerone Marco Tullio | 187      | Senarega Matteo    | 187     |
| Dolce Ludovico        | 186. 187 | Tofcanella Orazio  | 185-186 |
| Doni Antonfrancelco   | 187      |                    |         |
|                       |          |                    |         |

## F I N E:

Il Capoa per inauvertenza fi è messo sotto la vocè Lionardo. Ci sono moltissime altre opere Italiane non posse in questo Catalogo per isbissar la languezza, mentre a bello ssudio si è futta scelta solamente di alcune poche scritte intorno a certe principali materie; semanoverare le tante altre, che ci sono tuttavia. Resta d'accennare, che occorrendo di ristamparsi olcuna delle suddette opere, come quelle delle più antiche edizioni, bisognerebbe, che da qualche mano perita sosseno per mente ritoccate nell'interpanzione, e nell'ortograsia, per consformarle al gusto dilicato de'tempi nostri, senza però la minima alterazione della frase, o delle voci.

# INDICE

DE' COGNOMIDEGL' AUTORI nuovamente aggiunti in questa seconda Edizione Romana...

| A Ccolti Benedetro                    | 198         | Buonziccio Angelico          | 103         |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Agricola Giorgio                      | 103         | _                            |             |
| Alamanni Luigi                        | 219         | C Abei Giulio Cefare         | 194         |
| Albergato Fabio                       | 189         | Calzolai Pietro              | 315         |
| Alberti Leonbatifta                   | 111         | Cambiarore Tomafio           | 215         |
| Alberti Romano                        | 191         | Candido Giovanni             | 200         |
| Alleghieri Dante                      | 218.110     | Capaccio Giulio Cefare       | 210         |
| Aletifolo Lelio                       | 212         | Cappelloni Lorenzo           | 204         |
| Aluigi Giovanni                       | 202         | Caraciolo Pafquale           | 101         |
| Amadi Gio- Maria                      | Igt         | Carani Lulio                 | 103         |
| Anguillara Gio. Andrea                | - 211       | Carione Giovanni             | 195         |
| Aragona Tullia                        | 201         | Cartari Reggiano             | 317         |
| Aretino Pietro                        | 210         | Cafa Giovanni                | 208         |
| Ariofto Ludovico                      | 215.218.222 | Caftelli Ottavio             | 191         |
| Ariofto Orazio                        | 199         | Castiglione Baldaffarre      | 113         |
| Atlotto Piovago                       | 107         | Cataneo Rocco                |             |
| Annenini Gio. Battifta                | 193         | Catena Girolamo              | 194<br>21 U |
| Aurelio Marco                         | 197         | Caro Hercole                 |             |
|                                       | *27         | Cavalcanti Bartolomeo        | 101         |
| B Aldi Bernarding                     | 190         | Ceba Anfaldo                 | 211         |
| Balducci Francesco                    | 316         | Ceccharelli Aleffandro       | 101         |
| Ballino Giulio                        | 300         | Cefariense Eusebio           |             |
| Ealfamino Simone                      | 319         | Cicerone M. Tullio           | 212         |
| Bandello -                            | 218         | Cintio Gio. Battifla Giraldo | 197         |
| Barbaro Pompeo                        | 188         | Cittadini Celfo              | 197.214     |
| Barbaro Franccico                     | 196         | Contarini Ambrogio           | 217         |
| Barbaro Josaphat                      | 201         | Comazzano Antonio            | 101         |
| Barroli Colmo                         | 194         | Cetta Fabio                  | 116         |
| Benci Tomasso                         | 200         | Cotta Fabio                  | 113         |
| Bendinelli Antonio                    | 196         | D Avanzati Bernardo          |             |
| Benoni Stefano                        | 194         | Decio Antonio                | 189-192     |
| Benoni Sterano<br>Beninvieni Girolamo | 312         | Demno Lelio                  | 220         |
|                                       |             |                              | 203         |
| Berui Tomasio                         | 209         | Demoftene                    | 208         |
| Betuffi Giuleppe                      |             | Dolce Ludovico 192+200+20    | 1.105.207.  |
| Bocchi Francesco                      | 214         | 213-217-224                  |             |
| Boccalini Trajano                     | 190         | Domenichi Ludovico 197.11    | 5.222.223   |
| Bocchacci Giovanni                    | 231.111     | Doni Antonio Francesco 20    | 5+205+207   |
| Bonanni Vincenzo                      | 214         | Donne Lettere                | 121         |
| Bondi Vincenzo                        | 194         | Doria Antonio                | 211         |
| Borgagli Scipione                     | 221         | Duello Libro                 | 213         |
| Botero Giovanni                       | 218         | F Abrini Giovanni            |             |
| Borrazzo Giovan Jacopo                | 203         |                              | 207         |
| Bracesco Giovanni                     | 185         | Faleti Giovanni              | <u> </u>    |
| Bruccioli Antonio                     | 211         | Fauno Lucio                  | 210         |
| Buonagrazia Antonio                   | 206         | Ferofi Francesch             | 221         |
|                                       |             |                              | Fe-         |

|                                |            |                         | 285        |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Perentilli Giuleppe            | 203        |                         | 215        |
| Framma Gabriello               | 212        | Memmo Gio. Maria        | 194        |
| Ficino Marfilio                | 223        |                         | 316        |
| Filiucci Felice                | 115        |                         | 224        |
| Fioravanti Leonardo            | 104        | Menace Roberto          | 212        |
| Fiorentino Remigio             |            | Manaldefchi Monaldo     | 2 - 2      |
| Fiorestino Christofaro         |            | Montalbano Marteo       | 188        |
| Frorentino Ser. Giovanni       | 206        |                         | 192        |
| Fiorentini Accademici          | 110        |                         | 198        |
| Fioretti Carlo                 | 106        |                         | 207        |
| Foglietta Uberto               | 244        |                         | 205        |
| Franceschi Matteo              | 308        |                         | 319        |
| Franco Niccolò                 | 200-205    | NT                      |            |
| Franza Città, e Ville          | 212        | N Ardi Jacobo           | 219        |
| Fregoso Marc' Antonio Philoreu | 10 115     | Neri Antonio            | 20g        |
| G Alilei Galileo               | 110        | O Levano Gio. Batifia   | 212        |
| Gamurini Giufeppe              | 202        | Ongaro Antonio          | 144        |
| Gandino Marc' Antonio          | 188        | Orologi Grufeppe        | 313        |
| Garmberti Girolamo             | 188.209    |                         |            |
| Garzoni Francesco              | IPS        | P Alazzi Gio-Andrea     | 222        |
| Gelli Gio- Battifta            | 100.119    | Palmieri Lorenzino      | 101        |
| Geffi Berlingero               | 194        | Palmieri Matteo         | 214        |
| Giolito Gabriello              | 195        | Pantera Gio Antonio     | 405        |
| Giovenale                      | 195        | Papa Gregorio           | 219        |
| Giovio Paolo                   | 24.5       | Parabofco Girolamo      | 224        |
| Giraldi Cintio Gio. Battiffa   | 197        | Paputa Paolo            | 110        |
| Giudici Giovanni               | 198        | Parerno Ludovico        | 316        |
| Giustinopolitano Gio. Tazio    |            | Patrizj Francesco       | 199        |
| Gratarolo Bengiovanni          | - 210      | Pellegrini Antonio      | 197        |
| Grifone Federico               | 189        | Peranzone Niccolò       | 216        |
| Gualandi Gio. Bernardo         | 196        | Petfio Antonio          | 197        |
| Gualdi Girolamo                | 217        | Pefcetti Orlando        | 184        |
| LI                             |            | Petrarca Francesco      | 191.214    |
| Errera Gabriello Alfonío       | 205        | Phalaride Tiranno degl' | Agrigenti- |
| T ·                            |            | ·ni                     | 197        |
| Ntronato Materiale             | 189        | Philelfo Francesco      | 216        |
| Justinopolitano Giovanni Tazio | 196        | Piccolomini Alcilandre  | 209        |
| T                              |            | Pigafetta Filippo       | 199        |
| Andi Giulio                    | 213        | Pio Papa II-            | . 202      |
| Lauro Pietro 201-208.          | 213.123    | Pio Fra Michele         | t 90       |
| Lennia Lennio                  | t 97       | Pittore Giorgio         | 199        |
| Liburnio Niccolò               | 208-209    | Ponchini Bernardino     | 315        |
| Lerrigo Niccolò                | 107        | Pontano Gio- Gioviano   | 188,198    |
| Lovifino Marc* Antonio         | 204        | Potone Cefare           | 201        |
| Luciano                        | 310        | Porcacchi Tomalio       | 212        |
| M Agnini Vincenzo              |            | Porri Alessio           | 206        |
| VI Agnini Vincenzo             |            | Porcio Camillo          | 194        |
| мајатена Снијерро              |            | Pollevino Antonio       | 207        |
| Mancini Lorenzo                | 813        | R Inghieri Innocenzio   |            |
| Manenté Cipriano               | 313        | Inghieri Innocenzio     | 205        |
| Marinella Lucrezia             | 189        |                         | 140        |
| Martelli Vincenzo              | 22 f       |                         | 105        |
| Marzari Giacomo                | 213        | Ruffinelli Venturino    | 312        |
| Medici Alesiandro              | <u>t97</u> | Rufcelli Girolamo       | 111        |
|                                |            | Gg 1                    | Sa-        |

| 230                       |             |                       |      |
|---------------------------|-------------|-----------------------|------|
| C .                       | 4           | Tofcani Autori        | 2.11 |
| Abbatino .                | 307         | Tofcanella Orazio     | 20   |
| Salviati Gioleffo         | 306         | Tramezzino Michele    | 2.1  |
| Sanzovino Francelco       | 101.101.105 | Triffino Gio- Giorgio | 2.1  |
| Saraceni Gio- Carlo       | 210,218     | Tronci Paolo          | 2.1  |
| Savojano Valerio Fulvio   | 190         | Turchi Francesco      | 23   |
| Scaino Antonio            | 201         | X T                   |      |
| Scandianese Tito Giovanni | 216         | Archi Benedetto       | 21   |
| Serdonati Francesco       | 191         | Vafolis Pietro        | 31   |
| Setto Simeoni             | 201         |                       | 21   |
| Siculo Diodoro            | 212         | Venezia Origine       | 305  |
| Simeoni Gabriello         | 196         | Verdizzotti Gio-Mario | 210  |
| Soderini Gio. Vittorio    | 192         | Vico Enea             | 204  |
| Spinola Paolo             | 224         | Vieti Francesco       | 200  |
| Spontone Ciro             | 191,219     | Villanova Amoldo      | 199  |
| Stefano Carlo             | 194         |                       | 221  |
| Stigliani Tomaffo         | 216         |                       | 184  |
| Strapparola Gio-Francesco | 101         | Vives Ludovico        | 190  |
| Summo Faultino            | 304         | Ulloa Alfonfo         | 2.12 |
| T                         | •           | Una Benedetto         | 216  |
| Taffo Torquato            | 197         | P-8                   |      |
| Taffo Torquato            | • 199       | Li Ancamolo Carlo     | 205  |
| Tegrimi Nicolao           | 196         | Zarate Agostino       | 211  |
| Tempo Antonio             | 216         | Zinano Gabriello      | 215  |
| Terenzio                  | 221         | Zopio Girolamo        | 215  |
| Terracina Laura           | 196         | Zucchi Bartolomea     | 212  |
| Tiberto Dario             | 193         | Zuccolo Ludovico      | 189  |
| Tizzone Gaerane           |             | Date of Carrier       |      |

## TAVOLA DELLE CLASSI

| CLASSE PRIMA | A Rete gramatica, e lingi     | ua Italia- |
|--------------|-------------------------------|------------|
|              | na na                         | pag. 67    |
| CLASSE II.   | Arte Oratoria                 | . 73       |
| CLASSE III.  | Arte Poetica                  | . 76       |
| CLASSE IV.   | Arte Storica                  | 79         |
| CLASSE V.    | Oratori                       | 80         |
| §. II.       | Oratori Greci Volgarizzati    |            |
| §. III.      | Oratori Latini volgarizzati   |            |
| CLASSE VI.   | Lettere                       | 82         |
| §. II.       | Lettere Latine volgarizzate   | 7,         |
| CLASSE VII.  | Poeti, e loro Commentatori, e | Critici 85 |
| §. I.        | Epici                         | -:-        |
| §. 11.       | Tragedie in verso             | 93.        |
| §. III.      | Tragedie in profa             | 95         |
| §. IV.       | Commedie in verso             |            |
| §. V.        | Commedie in profa             | 102        |
| 5. VI.       | Poesie Pastorali              | 109        |
| §. VII.      | Poesie Pescatorie             | 113        |
| §. VIII.     | Poeti [atirici , e giocofi    | · ivi      |
| §. IX.       | Poeti Lirici                  | 116        |
| 6. X.        | Poesie di vario argomento     | 124        |
| 5. XI.       | Poesie di Donne illustrà      | 126        |
| 5. XII.      | Poeti Greci volgarizzati      | 127        |
| §. XIII.     | Poeti Latini volgarizzati     | 128        |
| CLASSE VIII. |                               | 132        |
| CLASSE IX.   | Storie                        | 136        |
| §. I.        | Storici Italiaui              |            |
| ğ. II.       | Storici Greci volgarizzati    | 142        |
| 6. III.      | Storici Latini volgarizzati   | 146        |
| §. IV.       | Storia Ecclefiastica          | 150        |
|              | Critici, e Antiquarj          | 152        |
| CLASSE X.    | Carrier & a zenerana          | Class      |

| 238         |                                 |     |
|-------------|---------------------------------|-----|
| CLASSE XI.  | Simbolica                       | 155 |
| CLASSE XII. | Filosofi                        | 157 |
| 9. I.       | Naturali                        |     |
| §. II.      | Morali                          | 160 |
| 6. III.     | Politici                        | 162 |
| §. IV.      | Filosofi Greci volgarizzati     | 166 |
| §. V.       | Filosofi Latini volgarizzati    | 167 |
| CLASSE XIII |                                 | 168 |
| §. T.       | Geometri, e Astronomi           |     |
| §. II.      | Architetti, e Militari          | 170 |
| §. III.     | Scultura , Pittura , e Musica   | 172 |
| §. IV.      | Matematici Greci volgarizzati   | 174 |
| 9. V.       | Matematici Latini volgarizzati  | 175 |
| CLASSE XIV. | Teologi                         | 177 |
| 9. I.       | Dogmatici                       |     |
| 9. II.      | Predicatori                     | 179 |
| 9. III.     | Santi Padri Greci volgarizzati  | 180 |
| 5. IV.      | Santi Padri Latini volgarizzati | 181 |

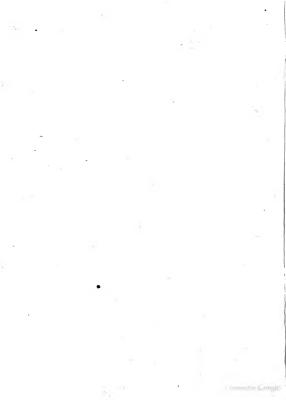

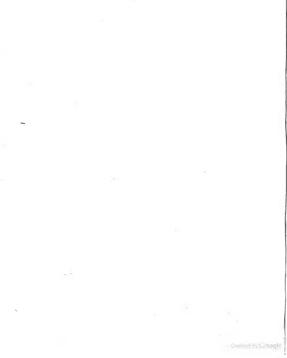



